

Bibliotheca MMACULATÆ CONCEPTIONIS

X AQVENSIS -

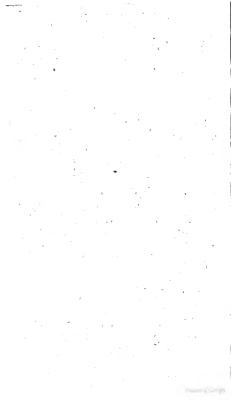

BE 754

POESIE

INEDIT

DI

# SILVIO PELLICO

DA SALUZZO.

Les Fontaines 40 - CHANTILLY

### DALLA STAMPERIA DI CRAPELET, 9, RUE DE VAUGIRARD.

# **POESIE**

INEDITE

DІ

# SILVIO PELLICO

DA SALUZZO,





PARIGI.

BAUDRY, LIBRERIA EUROPEA, 9, RUE DU COQ, PRÈS LE LOUVRE.

1837.

COLLEGIUM LUGDUNENSE

SUOSEPH

no will Cond

L Z Sodanio all'

## AI LETTORI.

Avendo alquanto coltivato la poesia sin da' giovenili anni, e trattone dolcezza, non so cessare d'amarla, e di lasciarmi talvolta da essa inspirare scrivendo i miei più intimi pensieri e sentimenti. Così son nati i versi che oggi-m'avventuro di pubblicare, sebbene sia consapevole essere in questi il buon desiderio molto maggiore del merito, e sebbene soglia dirsi nell' età nostra, giovare che gli scrittori italiani gareggino piuttosto in moltiplicare le buone prose, che in arricchire il tesoro della poesia patria, già cotanto abbondante ed egregio. Non condanno siffatta opinione a favore delle buone prose, le quali pur vorrei vedere aumentarsi ogni giorno nella nostra letteratura, ma dimando grazia anche per le poetiche produzioni. Se svolgono affetti lodevoli e verità religiose e civili, le impressioni che fanno su gli animi possono riuscire benefiche al pari d'impressioni destate da libri morali d'altro genere.

Non poca parte de' versi che do alla luce si riferisce precipuamente alle mie vicende, a' miei dolori, alle mie speranze, alle consolazioni recatemi della Fede. Mi sono chiesto se non era temerità il dipingere si lungamente me stesso, e forse ell'è temerità infatti. M' è nondimeno sembrato che la pittura del mio cuore acquistasse un rilievo dagli oggetti nobilissimi che v'ho associato, e segnatamente dal più sublime di tutti — Iddio.

Sospetto che avrei fatto meglio a parlare di Lui, di Religione, di Virtù, senza tanto a me medesimo por mente, ma non ho saputo. Il benigno lettore gradirà con indulgenza questa confessione: ho argomento di sperarlo, sapendo che altra volta già m'è stato generalmente perdonato il rappresentare con tutta fiducia l'interno dell'anima mia.

## PRIMA PARTE.

#### AL MARCHESE

## TANCREDI FALLETTI DI BAROLO

ED ALLA MARCHESA

## GIULIETTA NATA COLBERT

SUA CONSORTE

OMAGGIO DELL'AUTORE.

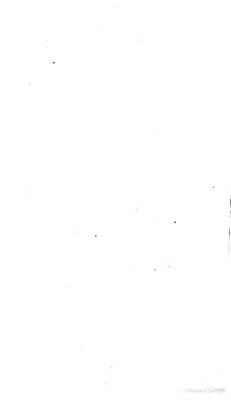

# POESIE

INEDITE

# DI SILVIO PELLICO.

#### LA MIA GIOVENTÙ.

Cor mundum crea in me, Deus. (Ps. 50.)

Lamento sui fuggiti anni primieri, Che fecondi di speme Iddio mi dava, E di ricchi d'amore alti pensieri!

Tra giubili ed affanni io m'agitava, Ed incessanti studi, e bramosià Di sollevarmi dalla turba ignava;

E spesso dentro al cor parola udia Che diceami dell'uom sublimi cose, Tali che d'esser uomo insuperbia.

Pupille aver credea si generose Il mio intelletto, che dovesser tutte Schiudersi a lui le verità nascose; E di ragion nelle più forti lutte Io mi scagliava indomito; sognante Che sempre indagin lumi eccelsi frutte.

Quella vita arditissima ed amante Di scienza e di gloria e di giustizia Alzarmi imprometteva a gioie sante.

Ne sol fremeva dell'altrui nequizia, Ma quando reo me stesso io discopriva, L'ore mi s'avvolgean d'onta e mestizia.

Poi dal perturbamento io risaliva A proposti elevati ed a preghiere, Me concitando a carità più viva.

Perocche m'avvedea ch'uom possedere Stima non può di se medesmo e pace, S' ei non calca del Bel le vie sincere.

Ma allor che fulger più parea la face Di mia virtù, vi si mescea repente D'innato orgoglio il luccicar fallace.

E allor Dio si seostava da mia mente, E a gravi rischi mi traea baldanza, Ed infelice er'io novellamente.

Se così vissi in lunga titubanza, Ond'or vergogno, ah! tu pur sai. mio Dio, Che tremenda cingeami ostil possanza!

Sfavillante d'ingegno il secol mio, Ma da irreligiose ire insanito, Parlava aŭdace, ed ascoltaval'io. E perocchè tra'suoi sofismi ordito Pur tralucea qualche pregevol lampo, Spesso da quelli io mi sentia irretito.

Egli imprecando ogni maligno inciampo Sciogliea della ragion laudi stupende, Ma insiem menava di bestemmie vampo.

Ed io, come colui che intento pende Da labbra eloquentissime e divine, E ogni lor detto all'alma gli s'apprende;

Meditando del secol le dottrine, Inclinava i miei sensi alcuna volta Di servil riverenza entro il confine.

Tardi vid'io ch'a indegne colpe avvolta Era sua sapïenza, e vidi tardi Ch'ei debaccava per superbia stolta.

Trasvolaron frattanto i di gagliardi Della mia giovinezza, e sovra mille Splendide larve io posto avea gli sguardi;

E nulla oprai che d'alta luce brille! E si sprecàr fra inani desideri Dell'alma mia bollente le faville!

Lamento sui fuggiti anni primieri Che d'eccelse speranze ebbi fecondi, E di ricchi d'amore alti pensieri!

Ma sien grazie al Signor che, ne' profondi Delirii miei, pur non sorrisi io mai Agl'inimici suoi più furibondi: Sempre attraverso tutte nebbie, i rai Del Vangel mi venian racconsolando; Sempre la Croce occultamente amai.

Ed il maggior mio gaudio era allorquando In una chiesa io stava, i di beati Di mia credente infanzia rammentando:

Que'di pieni di fede", in che insegnati Dal caro mi venian labbro materno I portenti onde al ciel siamo appellati!

Di nuovo fean di me poscia governo La incostanza, gli esempi, ed il timore Dell'altrui vile e tracotante scherno;

E l'ira tua mertai per tanto errore : Ma gl'indelebili anni che passaro Ritesser non m'è dato, o mio Signore!

Presentarti non posso altro riparo Che duolo e preci e fè nel divo sangue, Di cui non fosti sulla terra avaro

Per chiunque a'tuoi piè pentito langue.

#### A DIO.

Et anima mea illi vivet. (Ps. 21.)

D'voro ho d'amarti, e d'uopo ho che tu m'ami, O tu che per amar mi desti un cuore! Son mal fermi quaggiù tutti i legami, Tu sei solo immutabile, o Signore! S'amo creati cuor, fa ch' io riami In essi te che mi comandi amore : Se d'altri il braccio mi sostiene alquanto, Sostenga essi con me tuo braccio santo.

Ov' anco intorno a me sien petti cari,
No, mai bastar non ponno al mio conforto;
Spesso agitato da cordogli amari
Lo sguardo mio sui lor sembianti io porto;
Ma del mio mal tosto li bramo ignari,
E compongo a letizia il viso smorto,
E so che anch' essi per affetto eguale
Celan sovente del dolor lo strale.

E più volte ho provato in petti umani D'espandere l'arcana angoscia mia, E come a Giobbe i consiglier suoi vani. In me quelli accrescean melanconia; E chi i gemiti miei diceva insani, Chi crollava la testa e non capia, Chi fingea compatir, mentre in secreto Io lo scorgea de' miei tormenti lieto.

Si ch' or per la pietà che agli uni io deggio, Perchè tenera brama han del mio bene. Ora per non espormi al vil dileggio Dell' alme giubilanti alle mie pene, Poco agli uomini parlo, e poco alleggio Tra loro il duol che in me dominio tiene; Ma sfogar pur sospiro i lutti miei, Etu, Signor, mio confidente sei!

Fa ch' io ti senta sempre a me vicino:
Troppo la solitudin m' addolora!
Posar vo' il cor sovra il tuo cor divino,
Voglio dirti i miei sensi a ciascun' ora!
Traggimi in qual pur sia fiero cammino,
Purchè teco io respiri, e teco io mora:
Tutti i dolori a te d'accanto accetto,
Di viverti discaro io sol rigetto.

Per aver l'amor tuo che far degg'io?
Pregar soltanto? Ah no, il pregar non basta!
Debbo immagine in terra esser di Dio,
Debbo luttar contro a natura guasta,
Debbo aver di giustizia alto desio,
Debbo non abborrir chi mi contrasta,
Debbo amar tutti, anco i più rei nemici,
Ed, ove il possa, oprar che sien felici.

Donami quell' amor, ma il dona insieme A chi meco viaggia sulla terra: Fra gl' inamanti cuori il cuor mio geme E impicciolisce, e sua virtù s' atterra; Fra i malignanti cuori il cuor mio freme, Eorgoglio oppone a orgoglio, eguerra a guerra. Fra gli odii altru il' anima mia è infeconda; D' alti esempi d'amor, deh, la circonda!

Con te, Signor, con te stringo alleanza:
Perdonerò a' mortali, a me perdona;
Amerò tutti, perchè han tua sembianza,
Perch' io son tua fattura, amor mi dona;
Amerò tutti, ma con più esultanza
Chi fra le braccia tue più s'abbandona;
Amerogutti, ma con più fervore
Chi pid simile al tuo mi mostra il core!

Amar vogl'io, di quell'amor che avvampa In te, e ne'tuoi più nobili viventi, Di quell'amor che da' rei lacci scampa, Di quell'amor che regge infra i tormenti, Di quell'amor che all'universo è lampa Nella chiesa infallibil de' redenti, Di quell'amor si pio, si ver, si forte, Che abbella e vita, e gioie, e strazi, e morte!

#### DIO AMORE.

Domine, qui amas animas. (Sap. 11, 27.)

Amo, e sovra il cor mio palpitò il core Del mio Diletto, ed era — ah! la tremante Lingua osa dirlo appena — era il Signore!

Il Signor che di gloria sfavillante Regna ne' cieli , e sua delizia è pure Il picciol uomo in questa valle errante!

Ed attonite il mirano le pure Intelligenze scendere ammantato A questo erede di colpe e sciagure,

Ed il povero verme lacerato Sanar colle sue mani, e a tutti i mondi Ridir sua gioia, se da tale è amato.

Io lo vidi per baratri profondi Movermi incontro, e gridar dolcemente : « Perchè cotanto al mio desio t'ascondi?»

E più e più appressavasi, e ridente Più e più del suo viso era il fulgore, E n'arsi ed arderonne eternamente.

Amo, e sovra il cor mio palpitò il core Del mio Diletto, ed era — ah si! il proclamo All'universo in faccia — era il Signore!

Io lo vidi, il conobbi, ei m'ama, io l'amo!

#### MARIA.

Fac ut ardeat cor meum.
(Stab.)

Амо, e sovra il cor mio col nome santo Sta del Signor quel d' una Donna impresso : Quel della Vergin che a Lui siede accanto!

Quel di Colei che gloria è del suo sesso! Quel di Colei ch' anima avea si bella, Ch' a sue cure Dio volle esser commesso!

E bambin s'appendeva a sua mammella, Ed ha i merti di lei co' suoi contesti, E l'alzò dov'è a noi propizia stella!

Salve, o Maria! Tu con Gesù stringesti Fra le tue braccia tutti noi mortali; Tu per fratello il Redentor ne desti.

Su me pur, su me pur tue celestiali Pupille scintillaron di materna Pietà ineffabil, sin da' miei natali.

E a quel Figliuol che terra e ciel governa Per me chiedesti e vai chiedendo aïta, Sì, ch' io pur giunga alla sua pace eterna. Ne' giorni più infelici di mia vita L' invisibil tua man mi terse il pianto ; Ognor t' han miei rimorsi impietosita.

Amo, e sovra il cor mio porto col santo Nome di Dio quel di Maria stampato! Quel della Donna che a Lui siede accanto!

Della Madre che il Figlio ha per me dato!

#### L'UOMO.

Omnia possum in eo qui me confortat.
(PHILIPP. 4, 13.)

Capia non può l'umano spirto quale Fosse dell'uom la prima, alta natura, Pria che i suoi giorni avyelenasse il male.

Ma di natia grandezza un resto dura
Pur d'Adam nel nipote sventurato,
Che un Dio, piucchè una belva, in sè affigura.

Quel corrucciarsi del suo abbietto stato È ad un tempo alterigia e sentimento Ch'ei pel fango terren non fu creato.

Giocondo del suo pascolo è l'armento, E se rugge il leon, rugge per fame, E quand'è sazio, anch'ei posa contento.

Solo il mortal, benchè ogni senso sbrame, E si sforzi a letizia, ode una voce Che in cor gli grida:—L'ore tue son grame!

Sempre muta pensier, sempre lo cuoce Uopo sfrenato di scienza o possa, Sempre una spina a sue calcagna nuoce.

Solo fra gli animali ei pur dall'ossa De'cari estinti aspetta vita, e crede Sovrastar gioie e danni oltre alla fossa. In ogni secol l'uom si vanta erede D'avito senno e cresciutissime arti, Ed egualmente sitibondo incede.

Ambisce ragunar tutti i cosparti Lumi dell'universo, e farsi Iddio, E rifuggongli quei da cento parti.

Agogna fama, e lo ravvolge obblio, Sanità cerca, e infermità l'abbatte, Sa di peccare, e vorrebb'esser pio.

Contr' altri, contra sè freme e combatte, Vuol parer dignitoso ed assennato, E il premon fantasie luride e matte.

Egli è un astro smarrito ed oscurato Che di sua prisca gloria un raggio serba, E volge a rallumarsi ogni conato.

Egli è una cosa angelica e superba, Egli è un Nabucodonosor del cielo, Dannato co' giumenti a pascer l'erba.

Sull'intelletto suo s'è steso un velo, Ch'ei maledice ed agita, e attraverso Scorge il tesor perduto ond'è sì anelo.

Come offes'egli il Re dell'universo? Qual fu l'arbor vietata ch'egli ha tocca? Sin quando in mezzo a'vermi andrà disperso?

Basti che mentre di giustizia scocca L'ineluttabil folgore sull'uomo, Sull'uom misericordia anco trabocca.

Basti che si da colpa ei non è domo, Che per mano di Dio non debba pure Frangere il giogo, e avere in ciel rinomo.

- Basti ch'ei fra ignominie e fra sciagure Sta grande e conscio di virtù divine, E gli destan rossor vizi e lordure.
- Ei molto ignora, ma le sue rovine Attestan quella origin ch'egli avea, E suda a restaurarle insino al fine;
- E abborre l'angiol vil che il seducea, L'angiolo vil che invano ognor gli grida : « Nulla tu sei che argilla stolta e rea! »
- Taci, bugiardo spirto! Iddio m'affida: Ei non m'ha tolto, come a te, l'amore: Uom si fe' perch'io'l veda ed abbial guida.
- Servo a lui son, ma sono a te signore; Mal cangi astutamente e viso e manto, Per trarmi fra tuoi schiavi al tuo dolore.
- Mal di filosofia t'usurpi il vanto, Per insegnarmi il tuo esecrando scherno Sull'alte mire del tre volte Santo!
- Io caddi al par di te dal regno eterno ,\* Ma non sì basso ; e se mi curvo al suolo , Non è per invocar fango ed inferno ,
- Bensi lui, che raddurmi al ciel può solo!

#### LA REDENZIONE.

Bibite ex eo omnes. (Matth. 26, 27.)

Uom, chi sei? Non t' inganni l'argilla
Ov' hai stigma d' obbrobrio e di morte.
In quel fral maledetto sfavilla
Una luce che a Dio somigliò.
Spaventosa e sublime parola!
Dio nell' uom crea di luce uno spirto,
Che dovunque Dio s'alzi trasvola,
Che l' abbraccia, che in lui tutto può.

Antichissima colpa ed oscura
Dal felice cospetto del Padre
Quell' altissima un di creatura
Discacciò, preda a vermi e dolor.
Disputar colle belve la terra
L' uom fu visto, alle belve agguagliato;
Gli elementi gli mossero guerra,
Nulla il vinse: egli grande era ancor.

Ma più grande il fe'guardo d'amore Ch'ei pentito osò volgere al cielo: Da quel guardo fu preso il Signore, Scese un giorno, e coll'uomo s'uni. Non fu tolta alla colpa ogni pena Per giudizio ineffabil del Santo, Ma la coppa del duol fu ripiena Di quel Dio che coll'uomo patì. Da quel giorno s' inchina al mortale Ogni mente che inchinisi a Dio, Perch' entrambo con palpito eguale Condivisero gaudio e martir.

Da quel giorno gli spirti del cielo, Cui straniera fu sempre sventura, Santa invidia portaro all'anelo Che per Dio può con gioia morir.

Dal suo abisso l'etèrno perduto
Leva il capo, e con perfido ghigno
Grida: — Vieni, o tu forte caduto!
A me vieni, io de' forti son re!
E il fellon nega un Dio salvatore;
Ma il mortale a quell'empio risponde:
— Sento ignota virtù nel dolore.

Ciò mi svela che il Provvido v'è!

Si, v'è Dio, l'adorabile, il forte!
Fatto l'uom a sua immagine avea:
Ei dell'uom meritevol di morte
Fessi immagine, e a sè il riuni.
Oh magnanimo, a tanta bassezza
Sceso sei per restarne vicino!
Più non nuoce, no, morte, se spezza

L'incantesmo che a te ne rapi.

Oh mio Dio! niù di morte, crudele È il dolor che dividemi il core, Ma il dolor converti l'infedele, Anco i giusti migliora il dolor. Vero è il fatto, innegabil, tremendo: Non v'è in terra virtù senza pianto. Ecco il seno: ah! ch' io t'ami piangendo! Ecco il lacera, il lacera aucor! Benchè al misero umano intelletto
Sollevar non sia dato quel velo,
Onde piace a Colui ch'è perfetto
Di sue vie le cagioni coprir,
Pur traspar sapienza divina,
Tra la nube dell'alto mistero,
In quel lutto che l'anime affina,
In quel Dio che per noi vuol morir;

In quel nobile amor d'un fratello
Che patisce per empi fratelli;
In quel gran, di giustizia, modello
Che ad un tempo è increato e mortal
In quel senno che sembra follia,
Ed è stimolo a somme virtudi,
Che qual ombra fugò idolatria,
Che fra tutti i nemici preval!

#### LA CROCE.

Confidite: ego vici mundum! (Ion. c. 16.)

E chi ingannato non sariasi quando All'inesperto giovane intelletto Tal si volgea drappello venerando Per alta fama ed eloquente affetto, Che virtù promettendo, ed appellando A sublimanti indagini ogni petto, Dicea: « Siam nati a illuminar la terra, A tutte ipocrisie movendo guerra! »

Qual età vide mai zelo cotanto
D'ardenti ingegni, or concitati all'ira
Contro menzogna, or concitati al pianto
Sulle stoltezze in che il mortal delira?
Si che spesso il lor dir quel grido santo
Parea che il cielo a' suoi profeti ispira,
Onde riscosse da letargo indegno
Movan le genti di giustizia al regno!

Tonerà in quanti secoli fien dati Alla palestra degli spirti umani, Tonerà il giusto contro i dauni oprati Da' fratelli perversi e dagl'insani; E quel tonar perenne i cor bennati Da ignobil opra tener può lontani, E più li infiamma od infiammar dovria A sacrifizi, a onore, a cortesia. Ma sciagura sui popoli e sui regi Quando frammisti a nobili pensieri Potentissima scuola alza dispregi Sovra la fonte degli eterni veri! Sciagura sugli stessi animi egregi Che allor di luce esser vorrian forieri! Del vaneggiar d'illustre scuola tersi Arduo a loro medesmi è rimanersi.

Ed in simile tempo io son vissuto!
Famosi audaci avean deriso l' are,
E affascinata dallo schermo astuto
Prendea quelli la turba a idolatrare;
Bello parve ostentar disdegno arguto
Verso chi preci a Cristo osasse alzare,
E più d'un per viltà vituperava.
Quell' Evangel ch' ei pur nel cor portava.

Io dentro al cor portava l'Evangelo, Nè bestemmie contr'esso unqua avventai; Ma perchè s' irrideano e preci e zelo, Non curanza di Dio spesso mostrai, E agguagliato agli immemori del cielo, Plausi e piaceri e vanità anelai; E pur nell'alma ognor udia una voce, Che dicea: « Dove vai? Riedi alla Croce!

« Riedi alla Croce! mi dicea; si sforza Calunnia indarno di tenerla a vile: La Croce sol gl'indegni fochi ammorza, La Croce sol fa l'uom grande e gentile, La Croce sol dà all'intelletto forza Di diventare all'Uomo Iddio simile; Se ipocriti talor stanno a' suoi piedi, Non fuggirla perciò: gemine, e riedi

- "La Croce altro non è ch'alta dottina
  Di generosi e giusti sacrifici;
  La forza d'affrontar doglie e rovina
  Per giovare a'tuoi cari e a'tuoi nemici;
  L'ardir congiunto ad amista divina;
  La virtù che nel cielo ha sue radici.
  Chi per la Croce, ov'ei non sia demente,
  Meraviglia ed ossequio e amor non sente?
- « E se tu vedi ciò ch'ell'è, se l'ami, Perchè di lei vilmente arrossirai? Perchè, se il traviato empia la chiami, All'impudente voce arriderai? Di lui spregia e compiangi i ghigni infami, Nè incodardir sotto agli obbrobrii mai: Della Croce magnanimo seguace, Dimostra quanta in-abbracciarla hai pace.
  - "Dimostra che la Croce a chi davvero
    Suoi pregi indaghi, scema ogni amarezza;
    Dimostra col tuo oprar, non esser vero
    Ch'.ella guidi a torpore ed a fiacchezza;
    Dimostra che alto fa l'uman pensiero,
    Che a tutti i grandi e forti atti lo avvezza;
    Dimostra che se ride all'ignorante,
    Pur del nobil sapere è sempre amante!
- « Pari ad ogni miglior vantata scuola La Croce insegna dignità ed amore; Ma in lei sol v'è possanza di parola Che inforzi, e persuada, e appuri il cuore; Unica le angosciate alme consola, Unica abbellir puote anco il dolore: Ogni scuola miglior tituba e illude; Dubbii ed error la Croce sola esclude. »

Tal mi sonava in cor voce gagliarda,
Or è gran tempo, e s' io non l'obbedia,
Del mio spirto esitanza era infingarda,
E di rapidi, lieti anni malia;
La retta via scernendo, io la bugiarda
Con secreti rimorsi ognor seguia:
Mesto or che tanto resistessi al vero,
Miro la Croce — e in sue promesse io spero!

#### GLI ANGELI.

Qui facis angelos tuos spiritus.
(Ps. 103).

#### I.

- Con un sol cenno, è ver, l'Onnipossente Può governar gl'innumerati mondi, Scevro d'ausilio di creata mente;
- Ma più degno è di lui ch' ami e fecondi L'universo d'angelici Intelletti, Di cui l'opra sue grandi opre secondi.
- Ei così volle, e spirti a lui soggetti Adempion suoi decreti in ogni loco, Quali a premiar, quali a punire eletti.
- L'Angiol del Sol, da quel beante foco Ai circostanti globi è fatto legge, E della luce incantali col gioco.
- Ed ogni astro ha uno spirito che il regge, Od hanne molti, giusta ch'ivi è bello Esser vario de'duci il santo gregge.
- La nostra terra di sventure ostello, Ostello è pur di squadre celestiali, Onde scempio non facciane il rubello.

- Per fraterna pietà si fean coll'ali Agli occhi vel, lunge l'acciar rotando Ai cacciati quaggiù primi mortali.
- E d'Adamo fu l'Angiol, che allorquando Reo lo mirò — « Non disperar! gli disse, « L'Eterno puoi placar, te umiliando! »
- Poscia ogni volta che la colpa afflisse Cuori che si pentiano, il Signor tosto Di consolarli ad uno spirto indisse.
- Chi al fido Abramo che sul rogo ha posto Il caro figlio ed il coltel già snuda, La man rattiene? Un Cherubin nascosto.
- E quando l'infelice Agar di cruda Sete col figlio langue entro il deserto, Dio fa che l'acque un Angiolo dischiuda.
- De'dolci Genii ognor s'accrebbe il merto Di quest' esule argilla a giovamento, Per cui sapean che Cristo avria sofferto.
- Noi vediam nel soave accorgimento Di Rafael (perchè Tobia giungesse D'ogni più cara brama al compimento)
- L'amor de'nostri Genii : in lor le stesse Ardono industri fiamme generose Per l'alme peregrine a lor commesse.
- E più lieti n'avvampan, dacchè impose L'Eterno a Gabriello il gran messaggio, E Maria « la tua ancella ecco! » rispose.

- In quel bel di le sfere tutte omaggio Le prestaro, e degli Angioli reina Brillo una Donna di terren lignaggio!
- Qual fu la gioia lor quando in meschina Stalla videro nato il Dio lattante Al sen della Mortal, fatta Divina!
- Oh felice lo stuolo vigilante De' pastori che l' inno udiron primi , Nuncio alla terra del celeste Infante!
- Godo in pensar che allor fra que' sublimi Angioli avevi loco, Angiolo mio, Tu che guidarmi or degna cura estimi.
- Tu l' hai veduto quell' amante Iddio Pender bambin fra le materne braccia, E già per me il pregavi, e t'esaudio!
- E poi seguisti di Gesù ogni traccia Pel cammin della vita, e poi vedesti Sul fero legno sua languente faccia,
- E di dolor sui falli miei piangesti!

### 11.

- L'Angiolo! Oh amabil creatura! Un Ente Tutto bellezza e intelligenza e amore, Che tutto legge nell'eterna mente!
- L'uom qual angiol saria se affrontatore. Della sconfitta sua stato non fosse , Bandiera alzando contro al suo Fattore.

Ma il reo di sua stoltizia addolorosse, E lagrime spargendo si sommise, E Dio intese sue preci, e si commosse.

Del mortale a custodia un Angiol mise, Che lo guidi e consoli, e ognor ripeta : « Tieni a salute le pupille fise. »

Dal giorno poi che nostra afflitta creta Iddio venne a vestire ed a noi diessi, Dolorando e morendo, esempio e meta,

Portando noi del divin sangue impressi Sulla fronte i caratteri possenti, Più invidia non ci fan gli Angioli istessi.

Angioli siam noi pur, benchè gementi In questo passeggier regno di morte : Gesù nobilitò nostri tormenti!

Perdermi ancor potrei; ma la mia sorte Fidata venne ad un guerrier del cielo: Ei mi regge e difende con man forte.

L'Angiol che per mio bene arde di zelo Amo, e cerco, ed invoco, e benedico, E pur di poco amarlo io mi querelo.

Ei fra' creati fu il mio primo amico! Il Genio che svolgea ne' miei prim' anni Del Bel l'amore, ond' oggi il cor nutrico!

Il confidente de'secreti affanni!
L'incanto che i pensier m'ha raddolciti!
Il braccio che strappommi a crudi inganni!

Oh tutti voi, che da dolor colpiti Gemete in questa valle, abbiate spene Ne'tutelari Spirti a voi largiti!

Io troppo spesso ad amista terrene Volli appoggiarmi, ed eran pochi i fidi Che davver s'attristasser di mie pene.

I più m'amavan per se stessi, e vidi Taluni rinnegarmi, e perfid' eco Far contra me di vil calunnia a'gridi.

Ed io, folle, piangea! — Ma quand'io meco Sentia il celeste amico mio verace, L'angosciato mio core effondea seco,

Ed ei benigno v'instillava pace!

## Ш.

Angiol mio, dove sei ? Mai dal mio fianco Non ti partir, chè s' appo me non t'odo, Tu sai quanto al ben far divenga io stanco.

Di vane inquietudini mi rodo, Se a me incessantemente non favelli, E ai vili penso, e d'abborrirli godo.

Ottienmi ch' io perdonar sappia ai felli, Ed opri ognor secondo te, secondo L'orme de' miei più nobili fratelli.

Gareggia cogli altr'Angioli che al mondo Offron nelle guidate anime forti D'ardue virtù spettacolo giocondo. Perchè ne' di lunghissimi che assorti Vissi in prigion, mi sfavillò sì grande La dolce carità de' tuoi conforti?

Perchè tratto m' hai poscia infra ammirande Anime care, ond' una al guardo mio Raggi con te di Paradiso espande?

Perchè in me suscitasti alto desio D' obbedire a quell' una, e perchè festi Ch'ella a me dir curasse : « Amiamo Iddio ? »

Grazie, grazie, Angiol mio, de'manifesti Segni di fratellanza! ah sì, tu m'ami! Tu vuoi condurmi a giubili celesti!

Tu in guise inenarrabili mi chiami, Per me paventi della colpa i lutti, E mi sveli d'inferno i lacci infami.

Salve, bell'Angiol mio! salvete tutti, Angioli tutelanti l'universo, Perch'egli a Dio suprema gloria frutti!

Quanti siete v' imploro, a fin che immerso Non vada alcun d' infra gli amati miei Nella voragin dello stuol perverso!

E te precipuo invoco, Angiol, che sei Protettor delle belle Itale rive, Difendi il popol mio da influssi rei!

Tuoni del Campidoglio in sul declive Si possente la voce della Chiesa, Che salvatrice a tutte genti arrive! E la face crudel della contesa Fra le varie contrade Itale spegni, E ferva ognuna al comun bene intesa!

E dell'alma Penisola i bei regni Di dura signoria non giacian preda, Ne' di plebei sovvertitori ingegni!

Ad ogni alta virtu l'Italo creda! Ogni grazia da Dio l'Italo speri! E credendo e sperando ami, e proceda

Alla conquista degli eterni veri.

## LE CHIESE.

Altaria tua! Domine virtutum
(Ps. 83, 4.)

On di preghiera e verità e conforto
E sublimi pensieri amate case,
Case di Dio! sin da' primi anni a voi
Con rispettosa tenerezza il guardo
Io rivolger godea, come a ricovro
Di prole addolorata entro riposta
D'ottimo padre stanza, a' filiali
Lamenti sempre ascoltator benigno.

Lunghe l'infanzia mia tenner vicende D'infermità e mestizia. A me d'intorno Giubilavano vispi e saltellanti; E di bellezza angelica festosi; I pargoletti di que' giorni, ed io, Nato robusto al par di lor, caduto In rio languor vedeami, ed in secreti Indicibili spasmi; e spesse volte Morte ponca sovra il mio crin l'artiglio, Ma per gioco ponealo, e mi sdegnava. Così che pur ne' di quando men egro Io strascinava il corpicciuolo, e lieta La voce uscia dalle mie smorte labbra, Tra i floridi compagni, ascosamente Spesso mie brevi gioie interrompea

La pietà di mia fral, misera forza; Ed impeti frequenti allor d'angoscia Il petto mi premean, sicch'io fuggiva A nasconder mie lagrime solinghe; E quei che mi scopriano indi piangente Per ignota cagion, mi dicean pazzo.

Salve, o gotici, begli archi del Tempio Che di Saluzzo è gloria! Archi, ove m'ebbi Alle mistiche fonti il nome caro D' un tra i vati gentili, onde graditi Sonaron carmi per le patrie valli.. Palpiti d'esultanza erano i miei Quando me tenerello a quell'augusta Chiesa portava a' di festivi il pio Braccio materno; e ricordanza vive In questo cor della speranza arcana Che molcea i mali miei, quando su quelle Antiche, venerande are il mio ciglio Supplicemente ricercava Iddio.

E salve, o tempio di men'nobil foggia, Ma parlante a me pur dolci memorie, In Pinerol, città seconda, ov'io Riposai le mie inferme ossa crescenti! Là nelle vespertine ombre, al chiarore Della lampada santa, io colla madre E col fratel pregava la pietosa Degli Angioli Regina e degli afflitti, Ed in secreto a lei mi cordogliava De' malefici influssi, onde a' miei nerbi Strazio era dato, ed al mio cor tristezza, . Ed aïta io chiedeale, ovver la tomba. Ma l'infantil querela uscia con sensi D'aumentata fiducia, e alleviarsi In me sentia l'affanno, e sentia l'alma Di pensier fecondarmisi e d'amore.

Nelle tue, Pinerolo, aure dilette L'adolescenza mia fu di soavi, Religiosi gaudii confortata; E indelebile è in me l'ora solenne, Quando, trepido il sen, mossi all'altare Tra drappelletto di fanciulli il grande Atto a compir, di confermar col proprio Conoscimento le promesse auguste, Che di virtu magnanima al battesmo Pronunciarono labbra altre per noi.

 Oh nobil rito! oh santo olio! oh possente Grazia del Crisma! oh simboli che tanto A sublimi desiri alzan le mente!

Con pompa veneranda il Pastor santo Presentasi all'altare, e a lui corona Fan suoi piì Sacerdoti in aureo ammanto.

Celestiale armonia nel tempio suona Di cantici divoti, e di pietate Palpita il core a ogni gentil persona;

E più alle madri che nel vel celate Delle viscere lor sui cari frutti Tengono le pupille innamorate,

Scongiurando che a Dio s' elevin tutti.

« Re del ciel che noi madri volesti Di que' giovani spirti diletti, Nel dolore li abbiam benedetti Pria che i cigli schiudessero al di. Nel dolore li abbiamo allattati, Custoditi li abbiam nel dolore. Ah, per essi t'offriamo, o Signore, Tutto ciò che nostr'alma pati!

Il tuo spirto divino discenda In que' teneri ingegni inesperti : Li fortifichi, li alzi, li accerti Della Croce per'l' arduo cammin.

Oggi intendano e intendan per sempre Che non nacquero a ignobile cura, Che son enti d'eccelsa natura, Che la palma celeste è lor fin!

Il tuo spirto divino addolcisca Que' germogli del sesso più forte: Non paventin perigli, nè morte, Ma li tempri alto senso d'amor!

Il tuo spirto divino sostenga Que'germoli del sesso più amante: Sieno spose, o sien vergini sante, Ma in bell'opre virile abbian cor!

E delle accolte, lagrimose madri Col tacit'inno pe' figliuoli amati Il secreto consuona inno de' padri;

Sebbene i maschi petti ammaestrati Da esperienza e fantasie più meste , Veggan su que' fanciulli or si heati

Minacciose adunarsi, atre tempeste.

α Giovin' alme, or v' assecura Quella pace che gustate. È all' Altissimo giurate, Immutabil fedeltà: Ma non conscii voi tocca l'aurora D'un'età di prestigi e di guerra, Che vi chiama, vi sprona, v'afferra, Vi strascina, a qual meta non sa!

Ah, noi pur dal Crisma santo Confermati esultavamo, E spogliar l'antico Adamo Era saldo in noi desir! Ma spuntato quel tempo tremendo Che i mortali a cimento conduce, Spesse volte falsissima luce In rei lacci ne fece languir.

Più gagliardi, più assistiti
Da invisibili portenti
Voi non domino i cimenti,
Voi più traggano a virtù:
Una stirpe formate di prodi
Che agli esempi vigliacchi s' involi,
Che la Chiesa gemente consoli,
Ch' altre stirpi consacri a Gesù! »

Mentre de' genitori i voti accesi Sorgono per la prole benedetta, Stanno i fanciulli all' alta pompa intesi,

E ciascun d'essi palpitando aspetta Lo Spirto Santo e la percossa, donde L'alma a partir per nobil opre è eletta.

All'unzione, al tocco, alle profonde Del Vescovo parole, il giovin core Con proposti magnanimi risponde.

- Mai paventato non avea il Signore, Come il paventa in quest'istante, e mai Non avea per Lui tanto arso d'amore!
- Nessun dica al fanciul : « Tu obblierai Questo gran di » : più non possibil erede Volgere a colpa affascinati i rai :
- Trasmutato a quel rito in uom si vede; Sdegna le vanità, sdegna i piaceri; Più non vuol che Speranza e Amore e Fede,
- E benefici, puri, alti pensieri, E studi gravi, e faticante vita Pe' divini del Golgota sentieri!
- Ah! benchè poi dopo cotanto ardita Dolce fidanza, a tempo non lontano Trascorra ov'a lui d'uopo è nova aïta,
- Al Crisma santo ei no, non mosse invano: Però che in lui ritorna con possanza Questa voce secreta: « Io son cristiano! »
- E ripiglia la Croce, e al ciel s'avanza.

A me quella secreta, amabil voce
Più nella giovinezza non die posa,
Si che sovente alla gettata Croce
Rivolsi la pupilla timorosa;
E sebben mi paresse incarco atroce,
La riportai con esultanza aŝcosa,

Rammentando mia infanzia, quella Chiesa, E quel Crisma, e la possa indi in me scesa.

E qual fu lo splendor d'un altro giorno!
Il giorno in cui di sè nutrimmi Iddio?
Ah! non in tempio di gran pompa adorno
Trarre allor mi fu dato al festin pio:
Genitori e fratei piangeanmi intorno,
E venne il Pan celeste al letto mio!
E l'accolsi agognando inclita sorte
Dopo la sovrastante ora di morte.

Ma l'offerta ch' io pronto a Dio porgea, Non fu accettata, e lunghi di ancor vissi! Oh! chi può dir con qual d'amore idea Morte sperando al Salvator m'unissi? Mille fiate poscia a me riedea La ricordanza di quel giorno, e dissi; « Deh, possa ancor con si sublime amore, Come in quel di, ricever io il Signore!»

Quindi appena sui piè mi ressi alquanto
Dopo quel memorando atto divino,
Mossi alla chiesa, e di dolcezza ho pianto,
Ivi tornando al sorruman festino:
E mi parea che con dolor più santo
Io sopportassi l'egro mio destino,
E che tutto il mio core arder dovesse
In avvenir di quelle fiamme istesse.

L'ombra del tempio al giovinetto è invito A pensieri gentili ed elevati: Tactie preci, canto, augusto rito, Tutto ivi il trae da'ciechi impeti usatī; Tutto l'inizia a pregiar l'uom, munito Di ragione e d'affetti alti ispirati; Santa filosofia quivi il matura Sì che in terra egli stampi orma secura.

Che se ignobile in terra orma sovente
Stampa il mortal che pio fu giovanetto ,
Non è già perchè sia guida impotente
Religione a obbediente petto,
Ma perchè alla celeste Conducente
Sveltosi l'uom, s' affida a novo affetto,
E segue il proprio orgoglio e i vili esempi,
E teme la bellarda ira degli empi.

Oh come lor beffarda ira scagliata
Contro gli altari l'alma mia percosse!
Ed, ahi! la prima voce scellerata,
Che da innocente fede mi rimosse,
Usci da tal, che, dopo aver sacrata
Sua vita al tempio, il divin giogo scosse!
Quanto è alta luce pio, ver Sacerdote,
Tant'è funesto mastro ogni Iscariote!

D'inferno una smania
Tormenta quel tristo,
Che indegno consacra
La coppa di Cristo,
Che insegna il Vangelo
Con labbro infedel;
Che invidia de'laici
Le vesti e la chioma,
Che irato sogghigna
Sui cenni di Roma,
Che nutre eresia
Mal cinta da vel.

Ossesso quel petto
Quiete non gode
Se in alme innocenti
Non-getta sua frode,
Se non avvelena
Lor candida fè:
Ei spera, involando
Credenti al Signore,
Estinguere il verme
Che rodegli il core,
E dirsi: « Per gli empi
« Castigo non v'è. »

Tal fu lo sciagurato, onde la prima

Fiata io stupefatto e impaurito
Intesi accenti di bestemmia astuti
Contro a' misteri, dietro cui l' eterna
Maesta del Signore all' uom traluce.
Avess' io a quell' apostata strappata
L' indegna larva! L' avess' io al cospetto
De' giusti vilipeso! Io stoltamente
Tacqui, e volsi nel cor le rie parole
Dell' incarnato Sàtana, e sorrisi,
Al suo ingegnoso e perfido sorriso,
E in forse stetti, fra i dettami austeri
Da verità segnatimi, e i dettami
Lieti e superbi del parlante serpe.

Da quel funesto giorno io non potei, No, disamar le sante are paterne, Ma a quando a quando io le mirava, incerto. Se venerar le dovess'io, siccome Ne'miei di d'innocenza, o se più senno Fosse obliarle o irriderle, e aver soli Idoli i miei voleri e il mio ardimento. Così varcai l'adolescenza, e gli anni

Toccai di giovinezza, ebbro di studi E di speranza nelle forze innate Del mio altero intelletto. E pure i templi Secreto aveau per me fascino sempre! E sovente io gettava i baldanzosi Libri, e fuggia le argute, empie congreghe, Per raddurmi solingo e sconfortato Sotto i tuoi grandiosi archi vetusti, Lugdunense Basilica, ove i primi Apostoli di Gallia hanno sepolero!

Oh bella chiesa! Quante volte prono Cola pregando e meditando io piansi Le natie abbandonate Itale sponde, E il focolar lontano, ove la madre Ed il padre e i fratelli erano assisi, E piansi in un mie tenebre, miei dubbi, Mie passioni, ed il perduto Iddio!

Perduto, no, per me non era! e il lume, Di lui mi sfolgorava alcune volte Si che sparian le tenebre, e di novo Io nfandava dal core inni di gioia.

Ma tempi erano quei di non verace' Filosofia, sulle rovine sorta Di molti altari, e sovra molto sangue; E la Gallica terra, infra sue pesti, Di sacerdoti rinnegati avanzo Chiudea velenosissimo; e i più feri, Più studiosi e scaltri eran nemici De'sacri templi, riaperti allora, E dal Corso magnanimo scettrato Arditamente in onoranza posti. Un di que' Giudi inverecondi a' passi

Un di que' Giudi inverecondi a' passi Miei s'attaccò : l'ornavan lusinghieri Eletti modi, e pronto ingegno, e il foco De' sottili motteggi scoppiettanti, E facile parola, e d'infiniti Libri conoscimento, e quell'audace Sentenziar che sicuranza appare.

Sommessa voce ripetea d'orecchio In orecchio : « Ei fu monaco! » E la macchia Sciagurata d'apostata sembrava Sedergli orrenda sulla calva fronte, E dir : « Nessun-più sulla terra l'ami! » E nessun più l'amava, e nondimeno Ascondean tutti l'intimo ribrezzo, E cortesi accoglieanlo, e davan plauso Alla dolce arte della sua favella.

Quella canizie al disonor devota Orror metteami e in un pietà. Più giorni L'esecrai, l'osservai, gli porsi ascolto Come a stupendo rettile, e gli chiusi I miei pensieri; indi scemò l'occulto Raccapriccio, e piegai più tollerante L'alma alle grazie di quel falso ingegno.

Oh pe' giovani cuori alta sventura Lo scontrarsi in sagaci empi, che fama Di l'unghi studi grandeggiar fa al guardo Dell' attonito volgo, e d' intelletti Che pur volgo non sono! Al rinnegato, Pur non amandol, mi parea di stima. Ir debitor per l'inclite faville Del possente suo spirto, e palesava Ei di mia reverenza e d'amistade 'Centil, singolar brama; e questa brama Era al mio stolto orgoglio esca gradita.

Lunghe non fur tra noi le avvicendate Confidenze ed indagini, e m'invase Giusto corruccio, e da colui mi svelsi : Ma le illudenti sue dottrine, a guisa Di succhiante invisibile vampiro, Stavan su me, riedean cacciate, e furmi A tutti i giovenili anni tormento.

Più vivo in me si raccendea l' amore Delle case di Dio, quando rividi, Bella Italia, il tuo sole animatore, E m' accolsero i cari Insubri lidi, Dove gli avi mostràr quanto al Signore Fosser devoti e a grande intento fidi, Tal sacra ergendo maestosa mole, Che a lodarla il mortal non ha parole.

Troppo ancora in Milan l'anima mia
Tra giochi e alteri studii vaneggiava,
E gloriosi amici e fama ambia,
Ed ogni di più folli ombre afferrava.
Ma pur di salutar malinconia
Frequente un'ora i gaudii miei turbava,
E al tempio allora io rivolgeva il piede,
E in me scendea consolatrice fede.

E l'amato mio Foscolo infelice,
Sebben lui fede ancor non consolasse,
Talor volea con umile cervice
Mescersi all'alme per cordoglio lasse,
Che la bella de'cieli Imperadrice
Imploravan che a lor grazia impetrasse;
E quando al tempio a sera eimi seguiva,
Indi commosso e pensieroso usciva.

Oh quante volte insiem quella scalea Ascendemmo del duomo inosservati Quante volte in quegli archi ei mi traea, E là susurravam detti pacati Sul beneficio d'ogni eccelsa idea, Sui vantaggi dell' are all' uom recati, Sulla filosofia maravigliosa Che della Chiesa in ogni rito è ascosa!

Oh allorquando vi penso, io spero ognora Che, pria di morte almen, quell'alto ingegno Avrà veduta la söave aurora Del promesso agli umani eterno regno! Spero che quella forte anima ancora Nodrito avrà del ciel desio si degno, Che quel Dio che sol vuole essere amato Avrà i tardi sospiri anco accettato!

Con reverenza visitava io pure
Altre in Milano vetustissim'are:
Quella ov'a Sant' Ambrogio ama sue cure
Il buon Lombardo con fiducia alzare,
Ed il sacel, dove Agostin le impure
Fiamme alfin volle in sacra onda smorzare,
E colà volgev'io nella mesta alma
Sete di verità, sete di calma.

Ed in talun di quegli alberghi santi
Una donna io vedea ch' erami stella;
E a lei movendo i guardi miei tremanti,
S'umiliava mia ragion rubella:
Mi parea ch' a me un angiolo davanti
Stesse per me pregando, e allora in quella
Amica del Signor ponendo io speme,
« Ah si, diceva, in ciel vivremo insieme! »

Ma de' templi alla mistica dolcezza

Vinto non era appien l'orgoglio mio: Il passo indi io traea con leggerezza, E i gravi intenti rimettea in obblio: Rossor prendeami appo colui che sprezza Chi, pari al volgo, osa implorare Iddio: Io mi volgeva a Dio, ma come Piero, Interreggato, ahi! rinnegava il vero!

E poi non come Piero io mi pentiva Con diuturno, generoso pianto; Incostante nodria fede mal viva, E a guisa d'infedele oprava intanto: Allor fu che la folgor mi colpiva, E ogni mortal mio giubilo andò franto, E in man mi vidi d'avversario forte, Me condannante a duri ceppi o morte.

Oh lunghi di catene e d'infiniti Strazi del core inenarrabili anni! Ed oh! com' anco in giorni si abborriti Mia fantasia godea sciogliere i vanni, E fingersi ogni sera entro i graditi Templi, ed ivi esalar gli acerbi affanni! Poche amate persone e i patrii altari Erano allora i miei pensier più cari!

> Oh quai mi parver secolio Que' primi anni di duolo, In che fra mura squallide Vissi cruciato e solo!

Ne mai con altri supplici • Sorgea la prece mia, Ed il desio del tempio La pace a me rapia! Mi si pingeano i fervidi Religiosi incanti , Le grazie che sfavillano D' in sugli altari santi :

E di Davidde i gemiti, E gli avvivanti lumi, E le armonie dell' organo, E i mistici profumi,

E l'ineffabil agape, Ove il Signore istesso Pasce e solleva ad inclite Speranze l'uomo oppresso.

Allor la vil perfidia
Del mondo io ricordando,
Dare ai profani gioliti
Giurava eterno bando,

E con insonni palpebre, E con preghiera accesa Chiedea versar mie lagrime Ancora entro una chiesa!

Mi sovvenian le placide Ombre de' monasteri, E le velate vergini, Ed i romiti austeri

E tormentosa invidia
Prendeami di que' petti
Ch' appo gli altari effondere
Doglia potean e affetti.

Ma in quella mia nel carcere Brama de' sacri ostelli, Soavi sensi teneri Pur si mescean novelli

Rendeva al Cielo io grazie Che i genitori amati Piangere almen potessero Anzi all' altar prostrati.

Anzi all' altar che ai miseri Sol può istillar virtute, Che rīalzar può l'anime Da angoscia più abhattute!

. Un giorno affine, oh fortunato giorno! Nunzio ne venne che sariane schiuso Della comun preghiera ivi il soggiorno :

E tratto per brev' ora allor dal chiuso, Rividi il tabernacolo, ove alberga Colui che in ciel di gloria è circonfuso.

Tempio quello non è ch'ardito s'erga Sovra eccelse colonne, e in maraviglia, Quasi reggia celeste, i cuori immerga.

Poco più che a magione umil somiglia , E pur ivi m' invase quel tremore . Che per solenne ossequio all' uom s' appiglia ;

E per quell' ara palpitai d'amore,

Come mai palpitato io non avea, E in ver sentii ch' ivi sedea il Signore.

Brev' ora fu, ma pure indi io sorgea

Trasmutato in altr'uom, portando in seno
Il Salvator che i mesti accoglie e bea.

E tale in que' momenti era il baleno Della luce divina in me raggiante; Che il patir mi parea di gioia pieno,

E leve il ferro mi parea alle piante.

Oh di Spielbergo semplice chiesuola,
Ove non s'alzan preci altre giammai,
Che del mortal che cinge ivi la stola,
E di viventi infra catene e guai,
Ah, in te risplende pur Quei che consola!
Quei, che del fiacco non respinge i lai!
Quei, che l' amaro calice accettando,
Com' uomo il rimovea raccapricciando!

Con qual desio la settima festiva
Aurora io nel mio carcere attendea!
Per sei giorni in mestizia illanguidiva,
O la mente pensosa egra fervea,
E talor preda si di larve giva,
Che il lume di ragion perder temea:
In quell' ore io talvolta Iddio cercava,
E, inorridisco in dirlo! io nol trovava.

Ma il giorno del Signor rivedea alfine, E mettea lieto suon la pia campana, E a soavi pensier l'alme fea chine, E a ricordanze dell'età lontána: Potenze inespressibili, divine Scemar parean l'orror della mia tana, E a me, come a fanciul, batteva il petto Di quel festivo bronzo al suon diletto.

Poi tutte disparian mie cure atroci Quando il pietoso sgherro apria le porte, E de' compagni mi giungean le voci, E la imperante seguivam coorte; Gli avvinti si porgean cenni veloci Di costante amistà nell' aspra sorte; Ma non a tutti amici ivi era dato Incontrarsi, parlar, pregare allato.

Sempre, sempre novella, alta esultanza Il commosso m'invase animo, quando In quell'incolta ma pur sacra stanza Posi il piè, mie catene strascinando, E in simbolica vidi umil sembianza Suoi sfolgoranti rai Gesù ammantando Benedirci, e per noi con inesausto Amore offrirsi al Padre in olocausto.

Cola il Signor mi favellava al core,
E la sua voce somigliava a quella
D'amorevole, ansante genitore
Che a sè un figliuolo sconsolato appella,
E: « Disgombra, gli dice, ogni timore
« Che mai mia tenerezza io da te svella!
« Veggio che disamar tu me non sai,

« E ciò che indi tu vuoi, tutto otterrai! »

Ei mi diceva inoltre : - « Io t'ho punito,

« Non già per rabbia onde avvampar non soglio, « Ma perchè il prego mio non era udito,

· « E sì correvi per le vie d'orgoglio, « Che obbliato me avresti, e lui seguito

« Che l'alme adesca all'eternal cordoglio:

« Con forte piglio il correr tuo ratenni.

« Ma t'amai, t'amo, e per salvarti io venn i! »

Io mi gettava allora a' piedi suoi Con dolcezza ineffabile, e piangeva. E sclamava : « Signor , fa ciò che vuoi « Di questo figlio della debol Eva!

- « Sordo vissi, pur troppo, a'cenni tuoi, « Ma tua incorante voce or mi solleva :
- « Nulla sperar dovrei ; ma poiche m'ami ,
- « Un don ti chieggo ancor-ch'io ti riami! »

E poi prendea fiducia, e proseguia A lui tutti schiudendo i miei desiri : Lo supplicava per la madre mia Che sparso avea per me tanti sospiri! Pel dolce padre calde preci offria! Per tutti quegli amati onde i martiri M'eran del martir mio più dolorosi, E ch' io tanto di me sapea bramosi!

Del Moravo castello umil tempio, Quante grazie ti devo soavi! Il mio spirto poetico alzavi Dai terreni, opprimenti dolor. Io sentiva entro te que' dolori, Ma diversi, ma misti a contento: Io chiedea raddoppiato tormento, Purche Dio m'addoppiasse l'amor. Io il disprezzo acquistava de' ferri ,
Ma non più quel disprezzo superbo
Che del vinto fa l'animo acerbo
Contro quei che nel lutto il gettàr.
Io sperava , io credea che i vincenti
M' assegnasser destin si tremendo ,
Non vil odio , ma sol rivolgendo
Di giustizia rigor salutar.

Io dicea che se in pugno tenuto
Uno scettro in que' giorni avess' io,
Gli avversanti dell' animo mio
Con isdegno atterrati avrei pur:
E scernea che son fremiti ingiusti
Que' dell' uom che da forti domato,
Non ripensa ch' ei forza ha sfidato,
Che d' un dritto essi i vindici fur.

Compiangea il fato mio, ma pensando Qual dover mosse i giudici miei : Ma pensando che in ciel li vedrei S' io perdon ritrovava al fallir. E di grazia per me sospiroso, Supplicava ogni grazia per essi, Presentendo i reciproci amplessi Là dov'ira non puossi nodrir.

Della chiesuola de' prigioni uscito,
Io ritornava entro mia mesta cella
Col sen da mille affetti intenerito,
Con fantasia più generosa e, bella:
L'ineffabil poter del santo rito
Avermi parea dato alma novella:
Ed intero quel di lieto sciogliea
Di David gl'inni, ed inni altri tessea.

Oh facoltà di poëtar gioconda,
Ma più negli anni orribili del lutto,
Quando forza divina il core inonda
E d'eccelsi pensier lo inflamma tutto!
Quando nell' uom tal grazia sovrabbonda
Che a benedir sue croci indi è condutto!
Face di poesia! senza una chiesa,
No, non saresti in me rimasta accesa!

E se tal possa amabil dell'ingegno
In me si fosse per dolore estinta,
Languito avrei d'ira e superbia pregno,
O l'alma a vil furor sariasi spinta:
Della vita un frenetico disdegno
Spesso prendeami in tanti mali avvinta,
Poi la luce de'sacri inni tornando,
Io riponea l'empio disdegno in bando.

Il mortal che in mestizia s'inabissa, E fero soffre ineluttabil danno, Sempre in oggetti d' ira il guardo affissa; Ogni umano gli par vile o tiranno; L'altrui virtù al suo torbo occhio s' ecclissa; In tutti sogna i benefizi inganno; E fraterna pietà posta in obblio, Disama e niega e maledice Iddio.

Filosofar s' immagina il fremente Calunniando il mondo e il Creatore; Ma chiudendo a' pensieri alti la mente Tutto mira a traverso empio livore, Bugiarda estima ogni men atra lente: Satana è il suo maestro e il suo autore; Armi date e coraggio a quell'osseso, Ed eccol trucidare altri o se stesso. Vicino a quella infame insania giacqui Più d' una volta a' giorni incarcerati; Ed allor tetramente mi compiacqui Ricordando que' libri sciagurati, Che nell' audace secolo in cui nacqui Plausi a ferocia e suicidio han dati, E col velen de' rei volumi in petto, Volvea il fin dell' apostol maladetto.

Grazie, chiesuola, a' prigionieri amica!
Da te emanava inenarrato incanto!
Da te riedea la mia fiducia antica
Nell' assistenza del tre volte Santo!
In te il perdon non mi costò fatica!
In te d'amore e di dolcezza ho pianto!
In te ne' tristi di ripigliai lena,
E sino al termin sopportai mia pena!

Improvvisa comparve un' aurora
Che distinguer dall' altre non seppi,
E la sera ivan sciolti i miei ceppi!
Ed uscii dall'orrendo castel!

Del decennio l'angoscia mortale Un istante, un accento avea sgombra: Dalla fossa qual reduce un'ombra, Mi stupian terra ed uomini e ciel.

Traversai valli e balze straniere,
M'avviai della patria a'bei lidi,
L'Alpe ascesi, ed oh gioia! rividi
La nativa penisola alfin.
A't dolcissimo letto del padre

Egro giunsi, ma giunsi felice:
Lui rividi e la mia genitrice:
Tra lor braccia mie pene avean fin!

Ahi! nuove pene sempre cingon l'uomo, Bench' ei talvolta in impeto giulivo Tutte calamità creda aver domo!

Piansi più cuori amati onde me privo Gli strali avean d'inesorata morte, E più d'un ch'io lasciato avea captivo!

Allegrar mi volea della mia sorte,
Ma spesso in cupo involontario duolo
Mie deboli potenze ivano assorte.

Ciò ch' io patissi, Iddio conosce solo, La mente rivolgendo a tanti cari Del cui lungo martir non mi consolo!

Il mondo mi dicea! « Se ancora impari « Ad ambir le mie feste e i miei sorrisi, « Sollevati saran tuoi giorni amari. »

Ma indarno sovra lui le ciglia affisi : Ei più non mi rendea que' di lontani Ch' io con altre dolci alme avea divisi !

Gratitudin destavanmi gli umani Che generosi mi plaudeano intorno, Ma i plausi lor pur riuscianmi vani.

In si frequente di dolor ritorno, Il loco ove ogni di forza racquisto È quel dove le sante are han soggiorno: Ogni mattin là prono a' piè di Cristo Breve, benefic' ora io volger amo, Ed esco allor più dolcemente tristo,

E conformarmi al divin cenno io bramo.

« Entro i templi, pari al volgo, Di prostrarti non vergogni? Lascia, stolto, i vieti sogni: Sol ne' sensi è verità. Pari a noi, sii gloriosa Del tuo secolo facella: Al pensar de' forti appella La crescente umanità. »

« Al pensare de' forti l'appello; Forti son que'che regge l'Eterno: Molti errori nel volgo discerno, Ma non quando unil viene all'altar; Ma non quando suoi falli ripensa; Ma non quando de'Santi nel Santo Alza i lumi, e lo vuol seguitar.»

> « D' un Iddio pur si favelli; Ma di templi, ma di riti; Ma di spiriti contriti Fastidito è il pensator. Basta a gloria delle genti Predicar virti civile, Maledir ogni opra vile, Intimar fraterno amor. »

« Ch' altro grida la voce dell' Ara, Che civili, fraterne virtuti? Fiacchi sono del senno gli aiuti, Se l'Eterno virtù non impon.

D'uomo il senno ch' a Dio non s' eleva Con qual dritto imporrà sacrifici? Senza Dio l'uom ne' giorni infelici Ruba, insidia, trucida a ragion. »

« Se adorar si vuole un Nume, Sieno semplici omai l'are; Vane pompe ad esecrare Ne consiglia l'Evangel: Volgi l'alma a culto novo; Il vetusto s' abbandoni: Non più incensi, effigie, suoni; Ma qui l'uom, la il Re del ciel. »

« Sventurati! r' abbagliano l' ire; Gl' intelletti ad amore schiudete, E virtù e verità scorgerete . Nelle pompe che innalzano il cor : Non son vane se non pel fremente Che lor sacra potenza dileggia, Che il suo rigido spirto vagheggia Non il bel, non Iddio, non l'amor! »

> « Chi son quegl' iniqui Che parlan di Dio? Chi sei che linguaggio Usurpi d' uom pio? Dai ceppi in che fosti Sol frode provien. Da noi t' allontana Ch' a Dio, a Sacerdoti Vivemmo fedeli Dagli anni remoti,

Mentr' empie covavi Dubbianze nel sen! »

"Felici voi che al lume eterno ingrati
Non foste mai, siccome questo insano!
Ma nulla tolgo a voi, se ardisco alzati
Tener gli affetti al Salvator Sovrano.
I templi non a soli intemerati
S'apron, ma accolgon pure il pubblicano:
Di voi, di me pietà prenda il Signore,
Ed in noi colla fede instilli amore!

## LE PROCESSIONI.

Vexilla Regis prodeunt. (Eccl. Hymn.)

Dolce è l'aspetto
De' templi santi,
Dove tra faci
Sfolgoreggianti,
Dove tra incensi,
Dove tra canti
Di Dio grandeggia
La maestà;

Dove al mortale Le sacre mura Tolgono il resto Della natura, Dove ogni oggetto Ch' ei raffigura Gli dice: « Adora, L' Eterno è là!»

Nondimeno allorquando dal tempio Uscir vedesi l'Onnipotente, Tra le mani d'un debil vivente, Pe'sentieri che tutti calchiam,

Pare a noi che vieppiù ci sorrida, Che vieppiù ci si faccia fratello: Per pregarlo un impulso novello, Una nova speranza sentiam. Egli è il Re che diffondersi brama, Che pacifico vien dalla reggia, Che fra i sudditi amati passeggia, Che lor volge parole d'amor: Egli è il padre che visita i figli, Che s' appressa a ciascun de' lor petti, Che lor mostra quant' ei si diletti Di cercarli, di starsi fra lor.

Oh nel moltiplicar tuoi benefici, Ricca d'induştrie amabili e sublimi, Religion che a' tuoi sinceri amici! Con si soavi grazie amore esprimi Religion, che pur ne' tuoi nemici A lor dispetto meraviglia imprimi! Religion d'imperscrutati veri, Bella in tuoi grandi lampi e in tuoi misteri!

Splendono innumerati i santi modi
Con che rammenti agli uomini il Signore,
Con che il Signor medesmo offerir godi
Alla vista de' popoli ed al core:
A te non basta in mezzo a preci e lodi
Sull' ara alzar la diva Ostia d' amore;
Fuor de' delubri tu la traggi, e in pie
Feste l' elèvi per le dense vie.

Perchè iroso talun le venerande
Processioni con ribrezzo guata?
Perchè immagina ei tutta in miserande
Cure avvolta la turba ivi adunata?
In ogni loco, ottusa al Bello, al Grande
Langue, è ver, più d'un'alma sciagurata,
Ma gente è pur che il Grande, il Bello ancora
Sente con forza, e, quando sente, adora.

Alme sono, in cui ragione
Ed amante fantasia
Tal serbarono armonia
Che abbellisce ogni pensier:
Chi ragion vuol tutta gelo
Senza slanci, senza affetto,
Tarpa l' ali all'intelletto,
Non s'innalza fino al ver.

Tutto ciò che santo brilla,
Che divelle dalla creta,
Che-solleva ad alta meta,
Dobbiam credere ed anar:
D'infelici sprezzatori
Non confondaci lo scherno:
Vile sforzo è dell' inferno
Ogni cosa dissacrar.

Quali volge a noi la Chiesa Rimembranze in tutti riti? Son materni, dolci inviti A speranza ed a fervor. Il Signor quando discende, Quando incede in mezzo a noi, Chiede amore a' figli suoi, Chiede e in un largisce amor.

Indelebil mi sei, giorno lontano, Allor che in giovenili anni a me stanza Era soave lido oltramontano:

Cessava la sacrilega burbanza Dalla falsa repubblica ostentata Contro la dolce degli altar possanza;

- E l'ardito mortal che, rovesciata La licenza volgar, lo scettro prese, Volle che laude fosse a Dio ridata.
- Da lungo tempo augusta dalle chiese Pompa uscita non era d'alternanti Supplici turbe a fervid'inni intese,
- Ricordavano solo alcuni santi Vecchi le amate feste, ove il Signore Passeggiava cogli uomini preganti.
- Di repente riviver lo splendore Ecco di quelle feste a' Franchi lidi, Ad un cenno del Corso Imperadore
- E con gara magnifica allor vidi Il popolo esultar, che finalmente Fosser compresi di bestemmia i gridi.
- E la città del Rodano opulente Sfoggiò tappeti e drappi ed archi e troni Al quaggiù ridisceso Onnipotente.
- Gioiva la caterva udendo i buoni Racconti de' vegliardi, ed esclamava : « Di novo esser del ciel vogliam campioni! »
- Intanto ognun con dignità n'andava Qua e là per le strade brulicando, O a' pensili balconi susurrava,

Lo spettacol santissimo aspettando.

Del cannone il fragor nuncio prorompe,
E da ogni parte ecco seguir silenzio;
La procedente pompa in quell' istante
Prese le mosse avea del tempio. E oh quale
In tutta quella turba apparia senso
Misto di gaudio, di stupor, d'ossequio,
Di terror sacro! E nel quadrivio tutti
Protendeano la testa, impazienti
D'appagar le pupille in quel sublime
Intervenir del Re dell'universo
Tra le infelici vie che de' mortali
Cingon le case!

Il cinguettio s'andava A poco a poco intorno rialzando, Sin che ad un capo della via rifulse La prima Croce, e la seguia drappello Di devoti cantanti. Allor di novo Regnò silenzio. A quella prima Croce Ed al suo stuolo, stuoli altri seguiro, Con altre Croci ed elevate insegne, E varii amanti, onde scerneansi varie Affratellanze di civili uffici E di sacerdotali. Inteneriva Quell'ineffabil mistica armonia Degli aspetti moltiplici, e dell'inno E del brillar dell'infinite faci. Il pio simboleggiante amor ridesto. Bello il mirar là sovra antiche gote

Bello il mirar la sovra antiche gote Lagrime di piacer! Là, sovra gote Di dolci verginelle e di lor madri Lagrime d'agitate alme, ferventi Di carità reciproca e di gloria! E là l'ansante genitrice in alto Il suo bimbo elevar, si ch'egli scorga La maestà del rito, ed insegnargli A riportar la tenera manina Sulla fronte e sul petto e sulle spalle, Balbettando la trina alma parola, Che de' cattolici è gloria e salute!

Poi tragittate le abbondanti schiere Che annuciavan l'Altissimo, ecco un nembo Di timiami, e fra quel nembo pria Vago drappello d'angioli incensanti, E fiori per la sacra aura spargenti; Indi—oh spavento! oh amore!—indi Colui Che la terra creò, che creò i cieli, Che l'uom creò, che all'uom s'uni, e divisa Dell'uom l'ambascia, il consolò e redense!

A cotal vista l'adorante folla Genuflessa cadeva, ed i singhiozzi Udii di molti che dicean: « Signore, « Pieta di me che te cotanto offesi, « Ed ammenda desio! »

-Stava fra i mille Colà prostrato un giovine infelice, Ch' empio non era stato, e sempre in core D'amor favilla avea per Dio nodrita, Ma pur sovente dal demòn superbo Delle dubbiezze invaso avea lo spirto. E certo le dubbiezze eran flagello Da Dio permesso, perchè umil non era Di quel giovin lo spirto, e si credea D' altissima natura, atto all' acquisto D'ogni saper cui non s'aderge il volgo; E lungh' ore ogni di sedea solingo Fra libri ottimi e pessimi, e scrutava La verità - dimenticando spesso D'invocarla dal ciel. Ma in quel gran giorno Dell'adorabil pompa, in quel momento Che a mille a mille si prostrar gli astanti,

Ed anch' egli prostrossi; il giovin, pieno Poco prima di tenebre, una luce Vide novella, e umiliò l'altero Intelletto con gioia, e senza orgoglio Fu per più giorni e immacolato e forte. E quando quell'audace irrequieto Tornava a' suoi deliri, investigando Con indagin profana alti misteri, Scontento si sentiva e sen dolea; Ed in sè di quel giorno Lugdunense La ricordanza ridestava, in cui S' era con fede innanzi a Dio gettato; E tale avventurosa ricordanza

Lui consolava, e gli rendea sovente, Od accresceagli della fede il raggio!

V'amo, o Processioni! e v'amo tutte, Pubbliche preci dalla Chiesa alzate Ad inforzarci in perigliose lutte!

Io son quell'un, che da dubbiezze ingrate Afflitto in gioventù, pur vi cercai, Ed hovvi schiettamente indi onorate.

E non sol nelle feste, ove, i suoi rai Nascondendo, intervien l'Ostia divina, D'indicibil dolcezza io m'esaltai;

Ch' ovunque l' uom pregando pellegriua Affratellato al suo simile e canta, Sento un poter che a Dio mi ravvicina. Quant' amo l' adunanza umile e santa De' confidenti nell' amor di Quello Che di bei fiori le convalli ammanta!

Congregati alle miti aure d'un bello Mattin di maggio, in copia anzi la chiesa Ecco stan villanel con villanello.

Ed ecco, il piede innoltran per la scesa Giovani donne, e nel tugurio resta L'avola antica alle faccende intesa.

Ed il sacro Pastor move la festa, Guidando i parrocchiani in mezzo ai prati, E in mezzo a'campi e in mezzo alla foresta.

Mirano con dolcezza i germogliati Frutti di quel terreno, e pel ricolto Litaniando invocano i Beati;

E il passegger da lunge dando ascolto Alla rustica prece, si commove, Ed anch'egli a pregar sentesi volto,

E forse da mal opra indi si move.

Udran certo la prece devota
I Bëati che sono appo Dio;
L'udrà l'Angel del bosco e del rio,
L'udrà l'Angel del monte e del pian;
E le debili umane parole
Commutando in concento divino,
Le alzeran fino all'Unico-Trino,
E felice la messe otterran.

Ma se pur le parole dell'uomo In concento divin commutate Al Signor non salissero grate, E vibrasse tremendo flagel, La preghiera che alzaro i credenti Infeconda giammai non si fora.

La preghiera che alzaro i credent Infeconda giammai non si fora, Sempre i cor la preghiera migliora, Sempre l'uom riconcilia col ciel.

E dopo l'anno in cui sole o procella Di frutti la campagna han desertato, Riedono i contadini in la novella Stagion di maggio al supplicare usato. Di sue peccata ognun castigo appella. L'arsura o i nembi del trist'anno andato; Ognun con penitenza più sincera Da Dio depreca tai sciagure, e spera.

Venga a que' giorni il vate ed il pittore Sulla bella collina d'Eridano, E contempli quel quadro incantatore Cui son limite l'alpi da lontano. Di bellezza uno spirito e d'amore Diffuso è là sui monti, e là sul piano, E qui sui poggi, e sui due fiumi, donde Accarezzan Taurin le amabil onde.

Il vate ed il pittor vedrà un incanto A si bel quadro unirsi novo ancora: Escon le forosette in bianco ammanto Da diversi tuguri anzi all'aurora, Ed affrettano il passo al loco santo, Ove la campanetta suona l'ora; Passar indi tra questo albero e quello Vedesi colla Croce il pio drappello.

Pingetemi raggiante dall' Empiro Degli Angiol la Regina che sorride: Dicesi che talor nel sacro giro Delle Rogazioni alcun lei vide; Dicesi che commossa dal sospiro Di quell'anime semplici a lei fide, Col divin Figlio i campi benedisse, Nè gragnuola per molti anni li afflisse.

E belle son le supplici
Pompe di penitenza in alto lutto,
Quando da morbo orribile
A gran terrore un popolo è condutto.

Per alcun tempo attonite Portano le cittadi il flagel rio, Indi, poichè ogni provvida Arte inutile appar, volgonsi a Dio.

Ed allor sorgon uomini Per eloquenza e santo cor sublimi, E con ardir magnanimo Rinfacciano lor colpe ai grandi e agl'imi.

Della rampogna ridere Vorria il perverso, e già il malor lo afferra : Jeri con vil tripudio Opprimea l'innocenza, oggi è sotterra.

Prendon la Croce gli umili, E più d'un già superbo anche la prende, E il penitente cantico Da migliaia di cuori al cielo ascende. Religion fortifica
Gli animi che depressi avea paura,
E quindi all'aer malefico
Più robusta resiste anco natura.

Religion le torbide Coscienze deterge, indi le calma, E più efficaci i farmachi Opran nell'uom, qualor pacata è l'alma.

Accumular prodigii Potria certo il Signor, ma senza questi Pur con sue leggi solite Sana e protegge chi a ben far si desti.

Il penitente popolo Dopo le preci meno ismorto riede, E più costante esercita Sua carità, perchè doppiata ha fede.

Ed allor men sovente abbandonati Van gli egri da 'famigli e da congiunti ; E più d'un egro che di duol perito Fora per l'abbandon, s'altri l'aiuta, Forze ritrova, e più del morbo i dardi A lui non son mortiferi. In tal guisa Scema la strage a poco a poco, e cessa.

Ah! in questi miseri anni Europa invasa Dall'indica per l'aer corrente lue Quanta per ogni loco alzar dee lode A te, Religion! Dove i più ardenti Socorritori delle inferme turbe? Eran color che a beneficio spinti Venian da fede! Eran le pie fanciulle Vincolate da voto a farsi ovunque Ancelle de' languenti! Eran dell' are Degni ministri! Erano illustri o scuri Concittadini che schernir solea La vigliacca empietà, perchè prostesi Sovente all' are onde traean virtude! Et ef fra tanti ardimentosi egregi, Ottogenario Vescovo, annovrava La nostra Cuneo dianzi, a più tremendi Lunghi giorni di morte e di spavento!

Te col drappello de' tuoi forti amici Cingeano indarno gli ululi codardi, E i turpi esempli di color che aita Negavano a' giacenti! Impallidia, Ma per alta pietà, non per paura La vostra fronte, ed al pallor gentile Succedea sulle guance il nobil foco Della vergogna per l'altrui fiacchezza.

E quando truce cova, e già scoppiando Va in queste Taurinensi aure la lue, Chi a' bisogni provvede e rischi affronta, E sprona, e gare generose incita? Alme prodi son desse, a cui ben nota Religion senno e costanza infonde! E fra tali, io con giubilo un amico Vidi primo scagliarsi all'ardue cure Che salvaron la patria; e fra i gagliardi Che il seguitavan, godo altri a me cari Scorgere e benedire, e vieppiù amarli!

Ma il dolor pur rammentiamo
D'altre turbe supplicanti:

Stirpe misera d'Adamo, Numerar chi può tuoi pianti?

Più d'una volta
Furon vedute
Furon vedute
Disperar quasi
Della salute
Assediate
Degne città.
L'oste che i muri
Ivi circonda;
Desolò questa
E quella sponda;
Scevra si vanta
D'ogni pietà.

Pubbliche preci La Chiesa intima, Anzi agli altari Ciascum s' adima, Indi procede Ignudo il pie. La mescolanza Del lor dolore, Del loro grido Al Salvatore, In tutti i petti Cresce la fè.

Dopo la pompa Il capitano Ripon sull'elsa L'ardita mano, Ed ispirato
Snudà l'acciar.

« Chi di voi sente
« Iddio con noi?
« — Tutti il sentiamo! »
Sclaman gli eroi.
Apron le porte,
Vanno a pugnar.

Seossa, atterrita
L'oste nemica,
A ripulsarli
Mal s'affatica;
Già si scompiglia,
Si dà a fuggir.
Mai non è vinto
Chi vincer crede:
Negl'irrompenti
Opra la fede:
Salva è la patria
Presso a perir!

Chi son que' feroci
Che d' Asia partiti;
Di tutto Occidente
Percorrono i liti?
Rapinan, devastano
Campagne e città.
Il lor capitano
È demone od uomo?
Da niuna possanza
Giammai non fu domo.

Flagello di Dio Nomar ei si fa.

Le Slaviche terre,
Le terre Tedesche
Sopportan sue stragi,
Sue luride tresche;
Le Gallie lo veggono
Sovr'esse piombar.
Ma il barbaro in mezzo
Al sangue, alle prede
Non gode, se Roma
In polve non vede;
Ed eccol dall' Alpi
Furente calar.

Qual possa di braccio Avria soffermato Chi tanto al suo ferro Già avea soggiogato? Qual gente dal Tever Incontro gli vien? Un duce canuto, Magnanimo, forte, Non forte di schiere Datrici di morte; La sola sua fede Il guida, il sostien.

Quel duce vestiva
D'Apostolo il manto;
Portava in sue mani
Il Re sempre Santo;
E folto seguialo
Pregante drappel.

Ed Attila, fero Flagello di Dio, Innanzi agl'inermi Tremò, impallidio, E disse: « Non voglio « Pugnar contro il Ciel! »

Perchè retrocesse
Con tanto spavento?
Vid' ei nelle nubi
Un vero portento,
O tutto il prodigio
Oproglisi in cor?
Diceyano gli Unni
Con rabida voce:
« Per quale incantesmo
« Ci vinse la Croce? »
Ed Attila urlava:
« Fuggiamo il Signor! »

Ah! dolce siami ricordarmi ancora Processioni d'altri cuori amanti, Volte a far sì ch'uom santamente mora;

Allorquando a' fratelli doloranti Sovra il letto di morte vien portato Quel Dio che si commove a' nostri pianti.

Brama la Chiesa intorno a sè adunato Stuolo di figli allora, ed indulgenza Materna a chi v'accorra ha pronunciato. Per le vie con sollecita frequenza Suona la nota squilla annunziatrice Di quel mister d'amore e sapienza.

E già la donnicciuola, osservatrice De' pii dettami, il suo lavor sospende, E prega per l'incognito infelice,

E lascia l'officina, e il passo tende Con altri umili artieri al loco santo, E il cereo appo l'altar ciascuno accende.

Ivi ad artieri e a donnicciule accanto S' inginocchiano tai, che più cortese Hanno il contegno e le sembianze e il manto.

Il vario grado qui sparisce; intese Tutte quell'alme al Re del Ciel si stanno, Che in man dell'uom dalla sua gloria scese.

Sostegno quattro fidi ecco si fanno Al padiglion, sotto cui l' Ostia viene Riparatrice dell'eterno danno.

Escon del tempio, e in meste cantilene Salmeggiano il bel carme in che il Profeta Reo si chiamava, ed estollea sua spene.

All'ansio mover della schiera è meta Il tetto di fratello o di sorella, . Cui forse morte è già da Dio decreta.

E talor quell'afflitta anima in bella Giace magion, che al volgo ivi stupito Rammemoranza d'alte gioie appella. Allor più d'un fra gl' infimi è colpito Dal sentir ch'è pur cosa egra e mortale Uomo a sorti si splendide nodrito.

E tra sè dice : « Ai fortunati oh quale « Stolta invidia portai, se tutti dee « Involver duolo ed esterminio eguale! »

E mentre le atterrite alme, plebee. Il vil livor depongono, e commosse Pregan per lui che l'ultim' aure bee,

Con dolcezza rammentan com' ei fosse Modesto in sua possanza, e come pure L'altrui miseria a pietà sempre il mosse.

Ovver tristi rammentan le pressure Ch' oprate lunghi giorni ha il violento,, Insultando degl' imi alle sventure.

Lagrime versa quei di pentimento, E scorge di perdon raggio felice Entro al cor ricevendo il Sacramento:

E a sè d'intorno mira e benedice La carità di quella pia congrèga, Che i torti obblia dell'alma peccatrice,

E pel suo scampo sempiterno prega.

Chi si fredda laudar mente potria Si del bello avversaria e del sublime, Che la potenza non ammiri ed ami Del gran mister? Mentre all'infermo è data Per patire o morir forza oltr' umana, Uno spirto di serii pensamenti E di mutua pietà gli astanti afferra; E ciascun dal palagio ov' oggi han regno Le dolorose infermità e la morte, Riede a sue ricche sale, o al suo tugurio, Più memore del cielo e più benigno.

Nè spettacol men alto è quando tragge Il Pan celeste al miserando letto Dell' indigenza. Fra lo stuol seguace Dell' adorabil visita divina, Donna s' annovra illustre e generosa, Ben conscia già di luride scalee E di covili ov' han mendici albergo. Ed ella dietro al Salvatore ascende Alla povera stanza; e gentilmente Del suo splendido stato si vergogna Ed aïtar tutti vorria gli afflitti.

Egra giace una vedova, ed intorno Lacrimosi le stanno i figliuoletti Della fame dimentici, e accorati Sol perchè temon pe' materni giorni.

Della Comunion pur non vorrebbe Questa mirarli nel solenne istante; Pensar vorrebbe solo a Dio; ma gli occhi, Pensando a Dio, ricadon sovra i figli, E s'empiono di pianto. — « O figli miei! « All' infrenabil mio materno lutto

« Deh.non badate, e voi consoli Iddio!

« A lui vi raccomando : ei padre ognora « Fu de' pupilli derelitti ; piena

« Fiducia abbiate in lui! » Così l'inferma-Geme ed abbraccia ad uno ad uno i cari; Poi, vinta dall' angoscia, obblia di nuovo La voluta fiducia, e per delirio Lamentosa prorompe : « Oh delle mie « Viscere amati frutti! ov'è chi prenda « Cura di voi, quand' io sarò sotterra? « - Per mezzo mio li aiuterà il Signore! » Dice l'illustre donna ivi prostrata; E s' alza, ed alla vedova giacente Le braccia stende, e al sen la stringe; e questa Effonde il core in voci alte di gioia, Dicendo: « Io moro consolata! a' figli « Che in terra lascio restera una madre! » Io vidi, io stesso un giorno in mezzo a' campi

Avviarsi la visita d'Iddio-A povera magion. Seguii la turba. Per l'infermo pregando, e quell'infermo Canuto essere intesi agricoltore Presso àl centesim'anno. Ove giacea L'onorato vegliardo? In una stalla!

A manca erano i buoi, spazio bastante Libero stava a destra, e un letticciuolo Ivi il padre capia della famiglia. E in quella stalla il Creator del mondo Entra a soccorrer l'uomo! ad onorarlo! A nutrirlo di sè! tanto è il prodigio Dell'umiltà divina, o tanto agli occhi Del Creator sublime cosa è l'uomo! Ah! ben desso e quel Dio che in una stalla Nascer degnava, e palesar che in pregio Gli era il mortal, non per potenza ed oro, Ma per l'umana sua nobil natura!

O mirabile vista! quel languente Che dal guancial la testa sollalzava, Bella per bianche chiome, e pel sorriso Della pace di Dio! mirabil vista

L'atto in cui della debil creatura Cibo si fa il Signor! Chi non di dolce Stilla bagnate aver potea le ciglia, Ripetendo le preci? — E la pietosa, Ond'or parlai, che della vedov'egra L'oppresso spirto avea racconsolato, Non è del vate invenzion. Mi stava Quell'angelica donna appunto a fianco Or nella stalla del canuto. E quando Il Sacerdote retrocesse, allora Sorse l'egregia, e avvicinossi al letto, E favellò non so quai detti al vecchio, E nelle antiche palpebre io vedeva Gratitudin rifulgere e contento.

Ma non così pacifiche Sempre si volgon l'ore Al figlio della polvere, Quando patisce e muore.

Colui tre volte misero
Che in suoi peccati è spento,
Di cui la gente mormora:
« Non ebbe il Sacramento! »

Assai meno, assai meno infelice Di chi muor senza luce d'ammenda È colui che da legge tiemenda Vien dannato a precoce morir! Fur gravissimi forse i delitti Che macchiaron la vita del tristo; Ma piangendoli a' piedi di Cristo, Spera in ciel perdonato salir.

Ed anco a tal dannato a fera morte Religion moltiplica sua cura: Ella sola al gran passo il rende forte, Che vinta da terror fora natura. Arrivato d'un tempio appo le porte Perchè il fermano? Oh ciel! che raffigura? Dall'altar mossa l'Ostia avvivatrice, Conforta ancor la vittima infelice.

E la vittima piange benedetta
L'ultima volta dal Signore in terra,
E con più vigoroso animo accetta
La fune onde il carnefice la serra:
Che è mai la morte al misero che aspetta
Grazia colà, dove non è più guerra?
Ch'è mai la morte all'uom quaggiù imprecato,
Se Iddio gli dice in cor: « T'ho perdonato!»

Le varie pompe tutte
Uopo non è che annovri il verso mio ,
Onde sovente addutte
L'anime sono a rammentarsi Iddio ,
E onde abbelliti vanno
Di vita il corso ed il postremo affanno.

Io tutte v'amo, quante Istitui la provvidente Chiesa Processioni sante! Sol per la mente a basse cose intesa, Il senno dell'altare Non benefizio, ma stoltezza appare.

Io v' amo, o pompe! ed amo Pur la più mesta, quella in cui giacente Nel feretro seguiamo Il simil nostro, che di nobil ente Sulla terra mutossi In carne data a vermi e in poveri ossi.

Oh commovente gara
Il congregarsi ad onorar per via
La sventurata bara!
L'alzare ancora in funebre armonia
Un voto pel fratello,
Di cui le spoglie inghiottir dee l'avello.

Soleasi a' di lontani, Che barbari a ragion forse sen detti, Ed in cui pur gli umani Portavan reverenza a' begli affetti, Soleasi da' congiunti Pianto sacrar solenne a' lor defunti!

Muto la degna usanza, E quando un genitor serrato ha il ciglio, Più intorno non gli avanza Nè la consorte, nè un diletto figlio: Decenza impone a questi Sgombrar lochi per morte oggi funesti.

Ah! ben più venerando Era a' tempi de' barbari il compianto Delle famiglie, quando I figliuoli mescean lagrime e canto, Venendo primi dietro All'orribile e in un caro ferètro!

Fretta mi par non pia Il fuggire un amato, appena e' muore; Il non voler qual sia Prova a lui dar di pubblico dolore: Ma ben è ver, che ascoso Pur gronda il pianto---e spesso è più doglioso!

Se quei che vincolati Son per sangue col morto, alla gemente Pompa non son restati, Folta dietro la bara è pur la gente: Misto al terror, v'è un forte Amor nell' uom per l'alta idea di morte.

Chi vive puro, i grandi Proponimenti inforza a quella vista, E chi traea nefandi I giorni suoi, sogguarda e si contrista: D'ognuno a tal pensiero Scossa è la mente e richiamata al vero:

Ma poichè il più giulivo e il più dolente Fra quanti riti a noi la Chiesa espone, Ha in sè di grazia spirto onnipossente, Che al cor favella ed a virtù dispone, Star giammai non si vegga ivi il credente Col vil sorriso che a bestemmia è sprone: Ne'templi e fuor de' templi ogni atto pio ' Puote e debbe nostr' alme alzare a Dio.

V'amo, o pompe divine! e prego il Cielo Ch'io mora in patria ove sien usi santi, Ove alla tomba in mio corporeo velo Dato non sia da ignoti o da sprezzanti, Ma pochi amici con pietoso zelo Seguano la mia bara salmeggianti, E valga si de'lor sospiri il merto, Che tosto siami il sommo regno aperto!

## I PARENTI.

Deus enim honoravit pairem in filiis. (Eccli. c. 3, v. 3.)

Inno di gratitudine e d'amore

Al Creator de' nostri cuori amanti,
Di tutte meraviglie al Creatore!

Dacche pel fallo prisco doloranti Alla luce veniam, qual dolce aita Ne'genitori è data a'nostri pianti!

In ogni coppia umana, onde la vita D'altri umani si svolge, ecco una diva Pe'figliuoletti carità infinita.

Vedi la vergin titubante e priva .

D'ogni ardimento, simile a cervetta
Che intorno guata, e de' perigli è schiva.

Chi nella fievol, timida animetta Opra mutazione inaspettata, Quand' è fra il coro delle madri elettà?

Di progenie d'Adamo al ciel chiamata, Grave è il sen della dianzi paventosa, E il pondo regge da dolor cruciata. Ed il porta con forza generosa! •
E dopo un figlio compro a tanto prezzo
D'orrende angosce, altri portar pur osa!

Oh di strazii mirabile disprezzo In creatura si gentil, che solo Parea nata de' fiori al molle olezzo,

Onde beasse a lei d'intorno il suolo E le dolci aure col suo bel sorriso, E morisse alla prima ombra di duolo,

Per destarsi felice in Paradiso!

Vedi la donna col suo piccol nato, Che suggendole il seno a lei sorride: Sehben abbiale tanto egli costato, La madre da lui mai non si divide. Insaziata il guarda, insaziato È il provveder ch' ei non s' affanni e gride: Animo lieto o da timore oppresso Nella veglia o nel sonno ha ognor per esso.

Lo sposo benchè a lei caro cotanto, È più caro perch' ei pur ride al figlio; Sovente, savellando a lei d'accanto, S'avvede ch' ella e core e mente e ciglio Tien sovra il pargol con si sorte incanto, Che non ha udito il marital consiglio: Allora ei tace e mira, e con dolcezza Il lattante e la madre egli accarezza. Oh tristo il giorno, oh trista l'ora, quando Giace nella sua cuna egro il bambino, E la giovine miadre sospirando Ad ogn'istante riede a lui vicino, E invan teneri detti prodigando Tien sulle amate labbra il petto chino, Ma l'offerta mammella ei bacia appena, E non la sugge, ed a vagir si sfrena!

Oh con qual lutto miserando allora
La spaventata si rivolge a Dio!
Oh come al dubbio che il figliuol le mora
Trema se in lei fu reo qualche desio,
E perdono dimanda, e s'infervora,
Promettendo al Signor viver più pio!
I soli Angioli ponno anzi all'Eterno
Sì ardente prego alzar, qual è il materno.

Giorno di liete voci, ora felice, Quando sceman del pargolo i vagiti! Quand' ei cerca la dolce genitrice Con isguardi dal riso ingentiliti! Quand' ei di novo il caro latte elice, E scherzoso riprende i suoi garriti! Tai porge allor la madre inni d'amore, Quai mandar può de' Serafini il core!

> Ov'alti rischi fervono, Vieppiù la madre ardita Pel frutto di sue viscere Pronta è a donar la vita.

Ella, se fera scoppia Divoratrice vampa, Verso la cuna avventasi, E il pargoletto scampa.

Se il picciol piede illusero Di cupo rio le sponde, La madre piomba rapida, E il tragge, o muor nell'onde.

Ella, se il figlio palpita
Tra infetto aere tremendo,
Tenta i suoi di redimere,
Le piaghe a lui lambendo.

Se patria e tetto invadono Empie, omicide squadre, Stringe i suoi figli, e impavida Pugna per lor la madre.

Tal è la nobil donna ingigantita Dalla materna celestial possanza, Che a tutte generose opre la invita.

Ma un sacrifizio v'è che ogni altro avanza, Ed è in lei quell'assidua ed operosa Sulla cara progenie vigilanza.

Alma di buona madre più non posa Finche non ha ne'figli suoi destata Di virtù la favilla gloriosa. Ne puote alma di figlio esser pacata Fra inique gioie, se ha una madre ancora Che i vestigi di lui tremando guata,

E occultamente prega, e s'addolora.

Negli anni primieri
Del forte maschietto,
V'è mente selvaggia,
V'è indocile affetto;
Par ch'indi s'annunci
Futur masnadier.
La picciola belva
Se alcun la minaccia,
Vieppiù baldanzosa
Innalza la faccia;
Di colpi, di rischi
Non prende pensier.

Qual è quello sguardo,
Qual è quella voce
Che frena l'audacia
Del picciol feroce,
Incanto si dolce
La donna sol ha.
Ed ella ripete,
Ripete l'incanto,
Frammesce sorriso,
Disdegno, compianto,
E amore gl'infonde,
Gl'infonde pietà.

Non bada la saggia Se petti inumani Diran che a domarlo Suoi studi son vani; In cor d'una madre Speranza non muor. E quei che parea Futur masnadiero, S'infiamma del bello, S'infiamma del vero, Divien della patria

La madre è il primo dell'infanzia amore!
Poi di ragione al dolce lampo i teneri
Fanciulli aman la madre e il Creatore!
Soave affetto sentono
Pel padre, pe' fratelli e per le suore,
Ma il lor pensier più consolante ed intimo
È quello ognor: la madre e il Creatore!

Gentile decor.

E tutti quasi del Vaugelo i forti, Che con grand'opre od immortali pagine Più ricchi di virtù sono al ciel sorti, Dal sen materno attinsero L'amor, l'ingegno e i nobili trasporti, E della madre caramente memori, Iddio amando, con lei sono al ciel sorti.

Quale stupor, se pienamente spanta D'un diletto figliuolo entro lo spirito Alta fiamma si sia di madre santa? D'uomini gravi assidua Cura in noi del sapere i germi pianta, Ma niuna cura è guida al cor del giovine Come riso gentil di madre santa. In quello sguardo che posò primiero Sovra i nostri dolori e i nostri giubili, È un poter che strascina a pio sentiero. Mille congiuran fàscini A pervertir di gioventù il pensiero, Ma in lagrime di madre, o nel suo tumulo È un poter che ritragge a pio sentiero.

Agostin dagli errori avvineolato, Udendo della madre isacri gemiti, Bramava consolar quel core amato; Nel rimirarla, a palpiti Religiosi si sentia spronato; Doppio il desio del ver, doppio le indagini, E terse il pianto di quel core amato.

Ne' giovani anni del Salesio santo,
La' madre, che il dovea da sè dividere,
Un giorno mosse a lui solinga accanto:
Sotto vetusta rovere
In cima'a giogo alpin fermata alquanto,
L'opre di Dio mirando, esclamò: « Figlio!
Pensa che quel gran Dio t'è sempre accanto!»

E gli parlò si calde e generose
Ricordanze dell'alta, unica gloria,
Che Dio per meta all'uman viver pose,
Che il giovin cor rifulgere
Vide al suo sguardo le celesti cose,
E il dir materno in lui restò indelebile.
E saldo il piè pel cammin arduo pose.

Ma di veri ed opposti elementi Vien temprata dell'uom la saggezza Ei bisogno ha di freno e dolcezza, Ei bisogno ha di forza e d'ardir.

Troppo i figli addolcir prolungata Indulgenza di madre potria; Ne'lor cuori animosa energia Ogni padre è chiamato a nodrir.

Della madre il söawe sembiante
Il bambino con gioia mirando
Brameria riprodurre quel blando
Elegante sentir femminil.
Ed insiem nel mirar si compiace
Più severi del padre gli sguardi;
In sè, brama gli spirti gagliardi
Che più bella fan l'indol viril.

Grazie, amabile Ingegno divino,
Che, in donarci i duo cari parenti,
Vuoi che sorga gentil nelle menti
Armonia di contrarie virtù!
Tutti grazie a te rendano i figli
Che gustar de' parenti l'amore!
Ed ai mesti orfanelli, o Signore,
Notte e di padre e madre sii tu!

Quanta in un padre e in una madre splende Luce emanata dall'Eterno Iddio! D'affetto pari al lor niun cor s'accende.

A' genitori miei come poss' io Render le gioie prodigate e il pianto, E gli esempi, e i consigli e il pregar pio? Troppo soveute immemor fui del santo Senno che ad essi per me il Ciel largiva E baldanzoso i lor dettami ho franto.

Ma se per vie superbe io mi smarriva, Cercando il ben dove il Signor nol pose, E di mondani sapienza ambiva,

Quai salutari spine a me le cose Pur rimanean, cui già m'aveano impresse L'anime de'parenti generose;

E contento io non era nelle stesse Più inebbrianti glorie che il mio orgoglio E l'altrui vanità creato avesse.

Inestirpabil resta il buon germoglio
A que'dolci, infantili anni piantato,
In cui d'alta malizia il cuore è spoglio.

Io m'avvolgea tra dubbi, e innamorato Pur mi sentia secretamente ognora Di quell'Iddio ne'primi di invocato.

E quando il Sol gli oggetti ricolora, Ed ammirandol poscia al suo tramonto, E nottetempo udendo batter l'ora,

E in mille di que'casi in cui più pronto Fassi a grave sentir l'intendimento, Sì che in lui nasce d'alte idee confronto,

Mi sovvenia con dolce incantamento La carità del padre, e di colei Dal cui seno ebbi vita ed alimento, E allor tornava sovra i labbri miei
Irresistibil uopo di preghiera,
E i miei delirii m'appariano rei.

Nel ricordar la madre, un fascino era Che quasi mal mio grado m'attraea Alla credenza e all'amistà primiera,

E della madre ai templi indi io riedea! ·

O padri! o genetrici! il più efficace V'è dato minister sovra la terra : Da voi pende de'figli la verace Intima calma, o la perpetua guerra.

Sentir non basta natural dolcezza
A'cari vezzi di crescente prole;
Non basta ch'uomo obblii truce fierezza,
Come nel suo deserto il leon suole
Quando sul leoncel ch'egli aocarezza
Spiegar le insanguinate ugne non vuole;
Non basta ch'uom de' figli suoi le strida
Tolleri, aizzi, e i giochi lor divida.

Non basta ch' ei, mentre con essi scherza, Pur li brami al suo cenno obbedienti, E talor pigli l'esecrata sferza A domar le più irose audaci menti.

Uop' è che padri e madri abbian sublime Conoscimento dell'ufficio loro, E le impronte, che i figli accolgon prime, Sien d'amor, d'innocenza e di decoro. Uop'è che i genitor la prole estime, Perchè non da piaceri o sete d'oro O bassa invidia spinti unqua li miri, Ma da pii, generosi, alti desiri.

Gemer che val che nostra età sia guasta? Che abbondin tradimenti e fratricidii? Che del dubbiar l'orribile cerasta Strazii le menti e tragga a' suicidii?

Al torrente de'vizi argin chi pone,
Se mal la patria a' figli suoi provvede?
Se de'fanciulli il cor non si dispone
Da'genitori ad alti sensi e fede?
Se il giovine schernir religione,
O simularla da' canuti vede?
Perchè t' onorerà, padre, il tuo figlio,
Se in te virtù mai non brillò al suo ciglio?

Sia maledetta la progenie ingrata Ch'alza sul genitor risa di scherno! Mal s'affanni di giubilo assetata, È nell'alma sua vil regni l'inferno!

Ma al par de'figli iniqui e irreverenti,
Voi sommamente sciagurati e abbietti,
Che versate negli animi innocenti
Mortifero velen con opre e detti!
Vita lor deste, e poi li avete spenti!
Da Dio li avete, e contro a Dio concetti!
Prodotto avete per l'eta future
Germi rei di più rea progeniture!

Bella è di colta civiltà la luce, Che assai chimere d'ignoranza espelle! Ma se spoglia è di fè, non altro adduce Ch'arti affinate in basse anime felle.

Altera iva, già tempo, i suoi tesori Di ricchezza e di fama e di possanza Roma pregiando, e sebben tocche avesse L'ignee quadrella di sventura, e sommo Più sulla terra il cenno suo non fosse, Ancor a sè dicea: « La invitta io sono! « L'accenditrice della sacra fiamma

« L'accenditrice della sacra hamma « Del saper nelle genti! e indarno lutta « Contra il mio genio di barbarie il genio! »

Ma venne il di che la città del mondo Fremebonda languendo in crudo assedio, Prevedea suo sterminio ed il trionfo Della barbarie propugnata e parsa Dal valente Alarico.

Una Sibilla Nel roman Foro passeggiava irata, Cinta da cittadini; e se speranza Fosse di gloria le chiedean coloro, E richiedeano con affanno. - Ed ella Con disprezzo miravali, e taceva, E passeggiava irata, e i dardeggianti Sguardi della divina alto terrore Nella plebe infondeano. E poiche sempre Insisteano le turbe a interrogarla Sovra i destini della patria, il riso Amaro del disprezzo in furor santo Volse; e, strappato dalle grigie chiome Il vel, la fronte colla destra palma Si percosse tre volte, e a' suoi pensieri " Uscite! » disse, - e uscirono tremendi!

- « Vaticinio d'obbrobrio e di morte
  - « All'iniqua Regina del mondo!
  - « Sette giorni, e poi veggo giocondo « Qui sue fiamme Alarico gettar!
  - « In tre parti ecco Roma divisa :
  - « Un'intera, altra mezzo abbattuta;
  - « La maggiore ecco fumiga muta
  - « Sovra l'ossa che un di l'abitàr. »

Dell'antica Sibilla al disperante

- · Grido colpiti di spavento, alzaro
  - Miserevol lagnanza i cittadini,
    - E a lei diceano, e al cielo: «.Onde su noi,
    - « Onde su figli così orrendo fato? »
  - Guardolli la inspirata, e lungamente Tacque fremendo, indi il silenzio ruppe:
  - « Onde mova sì fera condanna ,
    - « O perversa d'eroi discendenza!
    - « Più da voi di virtù la credenza
    - « A' figliuoli trasmessa non fu!
    - « Non v'è popol che piombi in rovina,
    - « Se non dove s'innalzi tal prole
    - « Che non sa, che non può, che non vuole
    - « Fuorchè oltraggio ed obblio di virtu! »
      - E vinse Alarico,
        - E in fiamme andò Roma,
        - E tutta la stirpe
        - Latina fu dom a!

E invan quegli oppressi Dell' Itala terra Dicean ; « Fummo grandi « In pace ed in guerra! » Disgiunte da forza Di mente e di cor , Le voci orgogliose — Schernia il vincitor.

E fama narra che la pia Sibilla Per le italiche sponde ramingando, Molle sovente avesse la pupilla Sui rei trionfi dell' estranio brando: Chiesta venia talor se una favilla Prevedesse di scampo, e come, e quando; Ed allor rispondea più corrucciata: « Stirpe forse vegg; io dal fango alzata? »

Inteneriasi poscia, ed agli afflitti

- « Luce, dicea, non fulge or di speranza!
- « Ma da viltà cessate e da delitti,
- « E crescete ad onor la figliuolanza.
- « A nulla giova favellar di dritti ,
- « E gli avi rammentar con gran burbanza : « D'ammendati parenti all'opre sole
- « Puote ribenedetta andar la prole. »
- Ma i più ascoltavan, e movean la testa, E tenean la fatidica per pazza; E lungh' anni duro la ria tempesta Degl'invasori sull' iniqua razza. Tutta convenne tracannar la infesta Di servitù e d'obbrobrio amara tazza; Sepolta andonne civiltà, e cou pena Dopo secoli ancor ripigliò lena.

Manda, o Signor, lo spiro tuo possente Ne' padri che al mio tempo han la tutela Della patria speranza adolescente!

Quanto sia gran tesoro ad essi svela Un' affidata nova alma immortale, Cui tanti move assalti corruttela.

In padri e genitrici un' ansia eguale Desta sì, che ne' figli i pensier santi La possa degli esempi non affrale!

La madre allor ne' dolci cuori pianti Profonda e pia di bell' amor semenza Per tutte l'opre ad alta fè guidanti;

E il genitor protegga la innocenza, E la scorti, e la eserciti, e la inforzi, Contr'ogni non vitale, empia scienza.

Caldo zelo ad estinguer non si sforzi La nobil vigoria de' giovani anni, Ma piamente il fidar troppo ammorzi,

Sì che delle inesperte anime i vanni Luce, lontan dal vero Sol, cercando, Non si perdan nel vuoto e negl'inganni.

A due falli i parenti omai dian bando: Uno è il vano agognar che tutto a' figli Nell' odierna età paia esecrando.

- I sempre spaventosi , irti consigli Inspiran diffidenza , e ciechi allora Vieppiù s'avyentan quelli entro a' perigli.
- E l'altro fallo è più funesto ancora : Quello di chi, spregiando i tempi andati, Del novo senno tutti i vanti adora,
- E dall'are tue sante illuminati Non gli cale, o Signor, che i figli sieno Ma li spera da orgoglio sublimati.
- Lode a filosofia, ma quando in seno Porta umiltà ed amor; quando a' suoi voli Tuo infallibil Vangelo è guida e freno!
- Altro lume non fia che mai consoli, Ed appuri, ed innalzi umani cuori, E per cui nelle vie de'lor figliuoli

Gloria acquistino e pace i genitori!

Non v'è patria felice, se à Dio Consecrate non son le famiglie; A'parenti, a'garzoni ed a figlie Solo vincolo egregio è la Fè. Dove cresce magnanima stirpe, Talor anco sventura la preme, Ma non pere, non crolla, non teme: Il Signor della forza ha con sè!

## r santuarii.

Et induxit eos in montem sanctificationis suce.
(Ps. 77.)

INFELICE colui che ignobilmente
Mira natura e le bell' opre umane,
Ed allor più s'estima alto-veggente
Che più freddo e schernevol si rimane!
Quant' evvi di sublime e d'innocente
Gli par macchiato di bruttezze strane:
Per le spine la rosa gli par truce,
E, perchè il Sole avvampa, odia la luce.

No, non è tal la verità, ma ad'onta Delle sue spine amabile è la rosa, E l'alma luce immense gioie impronta, Benchè talor dardeggi anco dannosa; E il passegger che faticando monta, Pago sovra le balze indi si posa; E benchè abbondin gli empi sulla terra, Frode non è per ogni dove o guerra.

L'ipocrita, ahi! s'accosta anco all'altare,
Ma i non infinti quell'altar migliora:
Ogni spirito umano, alto o volgare,
Pervertesi dal di che più non ora;
Ed in ogni uso della Chiesa appare
Celeste senso che a virtute incuora.
Chi d'amor sante preci insania crede,
Quai vuol foggiarle, e non quai son, le vede.

Voi pur, voi pur siete di scherno oggetto, Famosi Santuarii, ove i credenti Peregrinando anelan con diletto, Sebben plebee taluni abbian le menti. Menti han plebee, ma candido l'affetto, E l'esempio comun li fa più ardenti. O Santuarii, abbiatevi il mio canto: Io ne' delubri di Varallo ho pianto!

Tutelare di Sesia Angiol gentile,
Come nobile e vaga è tua vallea!
Qual v' ha Meandro all'acque tue simile?
Qual altra auretta i cor tanto ricrea?
E come, fuor del consueto stile,
Qui il villannel di belle arti si bea!
Qui leggiadri pittori ebbero cuna,
E lor opre Varallo in copia aduna.

Ma più di tutti i Varallensi egregio
Di virtù per la forte orma stampata
Fu il buon Caimo ch' or sull' are ha pregio,
Ei che alla valle nova gloria ha data,
Ei che v'aggiunse così fregio a fregio,
Che da' secoli andasse indi ammirata..
Umil cappuccio lo copria, ma ardente
D'alti pensier gli rifulgea la mente.

Caimo giovin mosse in Terra Santa,
Poi tornò pien di rimembranze il core,
Ed ambia che sua terra tutta quanta
Innalzasse le brame al Creatore;
Ed era di color, cui non va infranta
La volonta da inciampi o da timore.
Arduissima cosa immaginossi,
La predicò, la volle, e gridò: « Puossi! »

- « Puossi, gridò, glorificare Iddio,
  - « A questi lochi eccelso lustro dando.
  - « Ergasi un Santuario in un si pio,
  - « E si per inclit' opere ammirando,
  - « Che inviti pure il miscredente e il rio,
  - « I quai vengan da pria maravigliando,
  - « Poscia vinti si sentan dall'incanto
  - « Del Bel, del Ver, del sommamente Santo.
- « Puossi! e tristo colui che m'opporrebbe
  - « Che opulenta non è questa convalle!
  - « Dal voler forte ognor la forza crebbe.

  - « E le ben chieste grazie il Signor dalle.
  - « Più costante di noi popol non v'ebbe,
  - « Zelo non fia ch' indi all' impresa falle :
  - « Diam chil'or; chile braccia, e chi loingegno,
  - « E di Dio monumento alzerem degno. »

In tal guisa ispirato predicava Il reduce da'liti Palestini, E col robusto dir comunicava Negli altrui cor suoi palpiti divini. Universale un plauso s'elevava-Primamente da' borghi più vicini, Poi rapido quel plauso si diffonde Pur tra fedeli di lontane sponde.

E quasi per prodigio ecco tant' oro, È tanti chiari spirti, e tante braccia Moltiplicarsi e gareggiar fra loro Si che novo Sionne ivi si faccia. Non manca all'alta impresa alcun decoro; L'aspra montagna trasmutato ha faccia; Magnifico cammin fra ombrose piante Guida a esimii delubri il viandante.

Ascendendo quell'erta, evvi un mistero
Tal nel loco e nell'aer, che pria che giunga
A' consecrati muri il passeggero,
Forz'è che preghi, ed ami, e si compunga.
Vista non v'ha che nol ritragga al vero,
Che dal mondo fallace nol disgiunga,
Tanto, dovunque ei volga la pupilla,
Del Creator la maestà gli brilla.

Quanto più progredisci alla salita,
Tanto più ti stupiscon da ogni parte
Quel bosco là della vallea romita:
Là le fumanti capannette sparte;
Là un torrente fra scogli che s' irrita,
E mormorando e spumeggiando parte;
E colà un altro che sue rapid' onde
Rotola verso il piano, e in lui s' infonde.

Qui il ciel sovente è limpido zaffiro, E spande fulgidissima la luce, Poscia improvvisa là sui gioghi io miro Nube che tuoni e fulmini conduce, E ne'rami degli alberi uno spiro Freme di vento, or lusingante, or truce, E in tutte quelle cose è un'armonia Che scuote l'alma ed al Signor l'avvia.

Venia meco Tancredi, ed ammutiti
Or contemplando questo, or quell' obbietto,
Più gioivam perche fra noi partiti
Sensi cotanti d'intimo diletto
Scorger ne fean quanto da Dio forniti
D'unanime eravam mente ed affetto:
Tacean le lingue, ma l'alterno sguardo
Il soave dicea sentir gagliardo.

Più oltre i passi producemmo, e alfine I delibri toccammo desiati: Su ciascun di essi vaghe ombre son chine D'olmi vetusti, sotto a cui posati Gia si son peregrini e peregrine, Ora in polve dispersi ed ignorati. Quanti, com'io, veduto han queste rive! Tutti son morti, e quella ombra sorvive!

Il pio silenzio di tai sedi appella. A veridici e gravi pensamenti: Scende sul cor rimorso, e lo flagella, Ma speme santa mitiga i tormenti. Scerne l'uom ch'ogni vita si scancella, Quasi che gli anni suoi fosser momenti, E invaso allor da salutar terrore, S'umilia, e invoca, e trova il Redentore.

Oh! chi d'uopo non ha di chi il redima? Qual adulto vivente è immacolato? Chi non desia tornar ciò che fu prima, Quando non era ad empietà varcato? È chi fia mai che irreverente imprima In Santuario i piedi, ove adorato Mirasi quanto, sceso in terra Iddio, Per redimerci tutti, oprò e patio?

No, qui nulla è volgar, nulla è concetto Di scempi ingegni! tutto è sapienza! Rider vorvia l'incredulo intelletto, E falla qui a lui stesso la impudenza : Qui riconoscer debbe ei con dispetto Esservi un Bel che sforza a reverenza : Istoriate scene del Vangelo Han qui una voce che rammenta il Cielo. Di Varallo i sacelli adorni sono
Di cento effigie di gentil lavoro:
Ed una v' ha che par d' angioli un dono,
Cotanto pinge di Maria il martoro!
Di Maria, che.in orribile abbandono
Indicibil, divin serva decoro,
Di Maria che, abbracciando il morto Figlio,
Frena le amare lacrime in sul ciclio!

Fra gli sparsi tempietti si divelle,
Qual tra la prole sua la genitrice,
Qual magnifica luna infra le stelle,
Sommo Tempio che al loco appien s'addice.
Egli è sacro a Maria, che fra le belle
Schiere de' cherubin sorge felice,
E dir sembra a' mortali: — «'O figli miei!
« Meco voi tutti alzare in ciel vorrei! »'

Non fulge di, non fulge ora del giorno, Che sul monte preganti alme non meni. Sono pii villanelli del contorno Che invocan messi a' patrii lor terreni; Sono un padre sanato, e a lui d'intorno I figli suoi di gratitudin pieni; Son donne antiche e vergini montane Vestite a fogge in un leggiadre e strane.

E queste e quelli, a varii gruppi onesti, Van ramingando qua e là pel monte. Mormoran preci, e i raì tengon modesti, Ed in ogni sacel chinan la fronte, E più si ferman dolcemente mesti Dove San Carlo ha sue pedate impronte; E sotto voce ai figli il genitore Le virtù narra di quel gran Pastore.

Poscia ciascun pur là s'arresta molto, Dove il fulcro d'un letto anco si vede : Il letto fu di Carlo! Ivi quel volto Dormi e vegliò quando a lodar la fede De'Varallensi a lor si fu rivolto Dalla Lombarda gloriosa sede. Oh reliquia onorata! oh quanti ispira Di pietà desiderii in chi la mira!

E colà presso, d'un più antico Santo Venerevole avanzo è custodito:
Un teschio egli è! Chi di facondia incanto Effuse da quel teschio ora ammutito?
E chi da quelle or vote occhiaie ha pianto?
Chi cogli sguardi i cuòri indi ha colpito?
Caimo fu ! quel forte che volea,
Ed all' opre ardūissime impellea!

Adorator de'secoli vetusti
No, non son io: so che barbarie assai
Contro a' fiacchi porgeva arme agl' ingiusti,
E alle vendette succedean più guai:
Ma sfavillar pur si vedean tai giusti,
Che d'obblio non saran preda giammai:
Del secol lor vinceano il genio tristo,
L'amle träendo a caritate e a Cristo.

Onore a nostra età per fatti egregi,
Ma non per la calunnia e pèl sogghigno,
Con che vorriansi vilipesi i pregi
Di chi fra rozzi oprò saggio e benigno!
Ogni secolo ha menti onde si fregi;
Ogni secolo impulsi ha dal maligno:
Ah! in ogni età da' cuori ingentiliti
Abbiansi laude gli atti a Dio graditi!

A Dio graditi certo erano e sono D'alta religion que' monumenti, Ov' ansio d'impetrar pace e perdono Tutti elèva il mortal suoi sentimenti; Ove chi più fu sotto i vizi prono, Talor più sorge, e move a' begli intenti; Ove color che già inimici furo, Si riabbraccian con fraterno giuro.

Ah! tutto ciò che alle passate sorti
De'natii ne congiunge amati liti,
È quasi suon di gloriosi morti,
Che di virtù civil ne drizza inviti;
E ben di patrio amor vincoli forti
Son quindi i Templi e i Santuarii aviti;
Ed ogni buon la grandi lumi scerne,
Pregando ove pregar l'alme paterne.

## LE PASSIONI.

Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
(Ps. 39, 9.)

Dov'è mia gioventù? Dove i bëati
Anni d'amor, del Rodano appo l'onde?
Dove il ritorno a' miei dolci penati,
E mia stanza alle Insubri aure gioconde?
Dove in Milano i gloriosi vati
Che mi cingean dell'apollinea fronde?
Dove mia gloria alle applaudite scene?
E poi dove il decennio infra catene?

Io di carcere usciva egro, e piangendo Il mio buon Federico e gli altri cari, Cui dato ancor da quel recinto orrendo Rieder non era ai desiati lari: Poscia esultava, Italia rivedendo, Ed alfin temperando i giorni amari Fra gli amplessi de' mei sacri canuti, Per me si lungamente in duol vissuti.

E omai da un lustro tutto ciò trascorse!
E nuovi plausi a me la patria diede,
E di nuovi Aristarchi ira mi morse,
E di nuovi propizi ebbe la fede,
E nuova infanzia a me d'intorno sorse,
E di morte vid' io novelle prede,
E « Vana cosa è questo mondo! » esclamo,
E separarmen voglio — ed ancor l'amo!

L'amo perch'alme vi trovai fraterne, Che all'alma mia s'ayvinser dolcemente, E diviser mie gioie, e nell'alterne Pene collacrimar sinceramente: E v'ha tali amistà che fièno eterne, Benchè tessute in questa ombra fuggente, Benchè tessute ov'ogni nobil core S'apre appena a virtù, lampeggia e muore.

Degg' io, poss' io da tutte cose amate Divellere una volta il mio pensiero? Io, le cui sorti furono esaltate Da tanto lutto e tanto gaudio vero! Io, le cui rimembranze innamorate Han su mia fantasia cotanto impero! Io, cui balzar fa sin talora il petto! Vista di leve, inanimato oggetto!

Reduce a lidi miei, dopo che giacqui Sepolto vivo per si cupe notti, Agli affetti più teneri compiacqui Che la sventura non avea interrotti; Ne agli estinti carissimi pur tacqui Culto di preci e di sospir dirotti; Indi a rivisitar presi le antiche Pagine ch' ebbi a dolce veglia amiche.

E sovente su libri polverosi
La man vo riponendo tremebonda,
Ed apro, e parmi a'giorni studiosi
Tornar di giovinezza, e il pianto gronda!.
E trovo i segni che ne'libri io posi,
Ove con mente mi fermai profonda,
Ove ad alti pensier d'amato autore
Commento fei di verità o d'errore.

Pur con sensi diversi or vi rimiro;
O libri tanto amati a' di primieri:
Vate son io, ma spento e in me il desiro
Di prostrarmi idolatra anzi agli Omeri.
Se volgendo lor carte ancor sospiro,
Magia non è de' grandi lor pensieri:
Più d'un libro m' è caro, e pure in esso
Di rado cerco lui; cerco me stesso.

E non sol me vi cerco: alla memoria Del me passato aggiugnesi indivisa Di palpiti d'amor soave istoria, Quando un'egregia m'infiammava in guisa, Ch'io per lei sola ambia pietate e gloria, Ch'io sempre in lei tenea l'anima fisa, Che d'un sorriso suo per farmi degno, Sempre agognava ingentilir lo ingegno!

E se pio talor fui, pregio egli è stato Di quella generosa animatrice: Era ad essa straniero il forsennato Foco d'amor che mi rendea infelice; Ma compatia mie pene, ed elevato Volea il mio spirto, e lo volea felice. Ed allor che più insano io le parea, S'affannava, e garrivami, e piangea.

Quella donna, onde il bel, nobile viso
Polvere è da molt'anni, e l'alma in Dio,
Non disamai, benchè da lei diviso,
E onorerolla tutto il viver mio:
Ma nuovi poscia affetti han me conquiso,
E quel primiero ardor s'intiepidio:
Quel ch' era in me un incendio, è una favilla
Che come lampa ad un sepolcro brilla.

Senza obbliar la già cotanto amata,
Altra ammirai ch' or dipartita è anch' essa;
E in me virtù credendo io sublimata
Per averla a si bello angiol commessa,
L' anima mia da orgoglio inebbriata
Vana si fea di lungo ben promessa:
Giorni d'alto dolor mi mosser guerra,
E a lei pur venni tolto, ed è sotterra!

Sete d'amor, sete di studi, e sete
D'innalzar sopra il volgo il nome mio,
Gran tempo mi rapian sonno e quiete,
Ne scerno se ammendato oggi son io:
Tu che del cor le latebre secrete
Solo ravvisi e mondar puoi, gran Dio,
Pieta di me che tanto sempre amai,
E sino a te l'amor non sollevai!

Tante cose síumarono al mio sguardo.
E tutto giorno síumar altre io miro!
Valga d'esperienza il raggio tardo,
In che sforzatamente oggi m'aggiro,
Ad oprar alfin si che più gagliardo
A tua bellezza s'erga il mio desiro,
E nulla tanto da' mortali io brami,
Quanto ch'ognun tuoi pregi scorga ed ami!

La legge tua non è d'irto rigore,
Sol le idolatre passioni abborri:
Lunge che a te dispiaccia amante cuore,
Ad un cuor fatto gel più non accorri.
Tu vuoi che a' miei fratelli io con ardore
Così soccorra, come a me soccorri:
Tu vuoi che in forte guisa il bello io senta,
Tu vuoi che al giusto il plauso mio consenta.

Tu doni a' figli tuoi mente e parola,
Non' perchè il dono tuo venga sepolto;
Tu non imprechi investigante scuola
Su non vietato ver fra l'ombre avvolto:
In odio a te l'indagin empia è sola
Che contra il cenno tuo l'ardire ha volto:
Tu gl' ignari del mal chiami felici,
Ma il veggente non reo pur benedici.

Tu che sei tutto amor, la sacra stampa
Della natura tua nell'uomo imprimi:
Gagliardo sprone e inestinguibil lampa
Tu sei di tutti aneliti sublimi.
Tu godi quindi se il mio spirto avvampa
Per que'tuoi fidi che in virtù son primi:
Tu godi se fra lor taluni eleggo,
E nel lor santo oprar meglio ti veggo.

A me tu dato hai queste fiamme ardenti, Con cui desio de' petti amici il bene, E con cui studiando i tuoi portenti Traggo esultanza, e di capirti ho spene: Così caldo sentir più non diventi Esca giammai di vanità terrene: Mie passioni in guisa tal governa, Che lode sieno a tua saggezza eterna.

Sempre le temo, e sempre sento ancora
Che in amar altre cose io troppo m'amo:
Cieca erro mia bollente alma sinora,
E presa fu di sua superbia all'amo:
Distruggi il suo sentire, o lei migliora;
O vil torpore, od amor santo io bramo:
Ah no, non vil torpor, dammi amor santo,
Tu che le tue fatture ami cotanto!

## I SECOLI.

Militia est vita hominis super terram.
(Job. 7.)

Vidi un età delle sue forze altera, E questa rifulgea dal greco lido: Superava i famosi Secoli che brillat per altre sponde; Ed oltre ad immortal virtù guerriera, Sparsa per Asia d'Alessandro al grido, La irruzion de'ladri generosi Impromettea alle genti fremebonde Sotto a' vincenti brandi Novi di civiltà raggi ammirandi.

Voce per ogni parte era d'Achivi:
« Noi ohiama Giove a illuminar la terra!
Al nostro Omer, ch'è luce
Prima alle menti, succedean tai vati,
Onde a fiotti emanàr del bello i rivi;
E perchè il sommo Bel tutti rinserra
Sensi gentili e sapienza adduce,
Gli Apelle e i Fidia in queste aure son nati,
E Plato e gli altri mille
Che poste ne' misteri han le pupille. »

Gloria, si corono le Achee pendici;
Ma del grande Alessandro il trono cadde,
E le barbare genti
Contro il superbo eroe mosse a disdegno,
Dell'alto crollo si stimar felici,
Poi d'arti e di saver Grecia decadde,
Si ch'alle scuole sue contraddicenti
Chi recava di lumi avido ingegno,
Sol v'imparava come
Darsi del ver possa a menzogna il nome.

Vidi un' età delle sue forze altera, E sfavillava questa in Campidoglio; Scherniva i preceduti Secoli, che dall' uom sommi fur detti. Tutto cedeva all'aquila guerriera Che ad ogni eccelsa meta ergea l'orgoglio. Sul Tebro convenian co'lor tributi Della terra i più splendidi intelletti, Ogni altro core umano Dovea spezzarsi o diventar Romano.

Latina voce in tutte aure s' udia :

« Noi siam chiamati a spegner l' ignoranza
Che dagli antichi tempi
Le varie schiatte de' parlanti regge;
Noi soli alzar possiam tal monarchia
Che abbracci il mondo eil forzi a fratellanza
Che per ogni contrada atterri gli empi,
Che in loco di furor ponga la legge;
Filosofia fanciulla
Vagi sinor, noi la traggiam di culla

Gloria brillò sul Tebro incomparata;
Ma i gagliardi imperanti all'universo
D'onor si dispogliaro;
E dier lo scettro a destre parricide:
La immensa monarchia fu lacerata;.
E da'suoi prodi eserciti converso
Contro agli Augusti suoi venne l'acciaro;
E più stolto di pria l'orbe si vide:
Gara di colti e rozzi
Furon morte, perfidia e gaudii sozzi.

Vidi un'età delle sue forze altera ,

E dava dj se mostra in varie sedi :
I popoli che oppressi
Avea di Roma il gigantesco ardire ,
Veggendo vacillar l'alta guerriera ,
Di sue virtù si dissero gli eredi :
Fiato alle trombe in venti regni diessi ,
E tutti ardendo di terribili ire
Giuràr pei nobili avi
Che a Roma guasta non sariano schiavi.

Voce sonò di barbare coorti:

« Noi chiamà il cielo a restaurar giustizia ,
Chè ne menti il Romano
Impromettendo civiltà e diritti;
De' mortali tradite eran le sorti
Per satollar di pochi l'avarizia;
Tutti scettri afferrar non de' una mano;
Tutti i popoli denno essere invitti!
Oggi infiacchisce Roma,
Si punisca, a lei spetta oggi esser doma! »

Gloria sorrise a' Vandali ed a' Goti,
Ma fu gloria di spirti usi a lurore:
Distrussero un Impero
Che ad un sol giogo i popoli astringea,
E ferrei gioghi imposero a' nepoti:
De' vizi inorridirono al-fetore,
Onde il Tebro appestava il mondo intero;
Ma gentilezza insiem credetter rea,
E contro a lei pugnando
Disonorar l'insuperato brando.

Vidi un'età delle sue forze altera,
E diè prima in Sionne il maggior raggio:
Fu virtù combattuta
Sotto Romani e Barbari, e s'estese,
Non per astuzia o gagliardia guerriera,
Ma per novo in patir, santo coraggio.
Fra dileggi e patiboli cresciuta,
Perdonando a' carnefici, li prese:
Scandalezzaya in pria,
Poi volgari ed eccelse alme rapia.

Voce allor di Cristiani empì le terre:
« Noi Dio sospinge a debellar gli errori!
Finor saggezza umana
Tentò regger le sorti, e fu delirio:
L' uom dalle colpe è dissenuato, e scerre
Non può di verità gli alti splendori,
Se da superbia il cor non allontana,
Se nol consacra ad umiltà e martirio.
Or che la Croce splende,
A vera civiltà l' uomo trascende. »

Gloria inaudita a' battezzati fulse,
E perocchè d' Iddio quest' era l'opra,
Se fidi al suo Vangelo
Fosser vissuti i popoli redenti,
State sarian tutte ingiustizie espulse.
Satana accinto a volger sottossopra
La indestruttibil via che guida al cielo,
Seminò scismi ed odio infra i credenti;
Onta il fellon ne colse,
Ma pure in novi futti il mondo avvolse.

Vidi un' età delle sue forze altera:
Il successor di Piero e Carlo Magno
Destra si dier fraterna,
Come agli antichi di Mosè ed Aronne,
Si che il Monarca a sua virtù guerriera
Visibilmente avesse Iddio compagno:
Così doppiata la possanza alterna,
Frenaro il vizio e umanità esultonne:
Parea che mai contesa.
Più nascer non potria fra Trono e Chiesa.

Voce allor si levò d'Italí e Franchi :
« L'atterrata da' barbari è risorta
Imperial tutela
Ed or che dagli altari è benedetta,
Fia che i mortali a civiltà n' affranchi.
Or ogni studio a sapienza è scorta,
Tutti or nobilitar la legge anela,
Bandire anela schiavitù e vendetta:
La prima volta è questa
Che il trionfo del ver più non s' arresta!' »

Gloria abbelli di Carlo Magno i fatti,
Ma sceso nel sepoloro, ebbe seguaci
Di men gagliardo ingegno:
Trono e Chiesa s'urtar, si combattero,
E da scandalo uscir follie e misfatti:
Nocquero a verità studi fallaci,
Città e castella fur nemiche al regno;
Libero sir divenne il mashadiero;
E, franti i gioghi spesso,
Piansene il popol da licenza oppresso.

Vidi un'età delle sue forze altera, Allorche il Saracin recò dispregi Su tutti d'Asia i liti, E destò in Occidente ira e temenza. Ecco tacer le gare, ecco guerriera Fraternità fra i battezzati Regi: Ecco d'Europa i volghi riuniti : Ecco mille poteri una potenza Scuote, strascina, incanta: Tutti soldati son di Roma santa.

Voce s' alzò, di folte osti crociate:

« Ciò che saputo oprar non avean gli avi,
Compiere è dato a noi!
L' alme cristiane da concordia alfine
A magnanima impresa suscitate
Più ludibrio non son d' affetti pravi.
Cristo ne scelse per campioni suoi,
E rimerto n' avrem palme divine:
Da noi frattanto il mondo
D'ogni impulso a giustizia andrà giocondo.

Gloria i pro' cavalieri ebber traendo
La tomba del Signor da giogo infame,
E grazie a' loro acciari
Non invase anch' Europa il Mussulmano;
Ma in vile obblio religion ponendo,
Apriro il core ad esecrande brame,
In rapina emular gli Arabi avari:
Volsero a lacerarsi invida mano:
Colpi i Crociati Iddio,
E in Asia lor possente orma spario.

Vidi un'età delle sue forze altera, E nell'Italo suol fulse più bella:
Non già poter di brandi
Sorse a magnificar la sua fortuna,
Sebbene ovunque ardesse ira guerriera:
Fu suo splendido pregio una novella
Ambizion di studii venerandi:
Parve Italia con Dante uscir di cuna,
Indi Petrarca venne,
E la corona in Campidoglio ottenne.

Voce di qua dall' Alpe inclita alzossi « Di civiltà sepolta era la luce; Ed or novellamente Sulla terra la spargono le Muse : L' idioma oggi vivo affratellossi Agl' idiomi antichi, e si fa duce Anco agl' infimi spiriti possente, Si ch' al ver tutte vie sono dischiuse; Glistudii più non regge Idolatria, ma del Vangel la legge. »

Gloria il novo Parnaso ornò stupenda,
Nè più tutta disparve a' di futuri;
Ma non per ciò le vie
Da' sommi ingegni al ver furono aperte:
In cor del volgo non oprossi ammenda;
Spirti v' ebbe più colti e più spergiuri:
Sul Parnaso salite anco le arpie
Spesso di plauso e fiori andar coverte,
E con immonda cetsa
D' influssi rei contaminaron l'etra.

Vidi un' eta delle sue forze altera ,
E fra le sue venture una fu tale
Che nulla mai si grande
Non pareva la terra aver lucrato,
Sebben non per real possa guerriera :
Tre savi industri (ond' un cen infernale
Patto a scienze occulte, abbominande,
Esser dicea la 'turba iniziato'
L' arte inventaron, donde
Ratto il pensier si stampa e si diffonde.

Voce sonò per l'Europee contrade :

a Incivilir mai non potean le genti
Finchè si nobil arte
Non rapivano al chelo od all'inferno
I tre veggenti della nostr' etade :
Or moltiplici fien tutti eccellenti
Frutti di verità, si ch' ogni parte
Prosperi della terra, al cibo eterno;
Chè, s'error nasce ancora,
Tosto convien che vilipeso mora. »

Gloria sorrise all'immortal portento,
Onde crebbe ogni scritto a mille a mille;
Non più temuto danno
Fu il perir de' giovanti, aurei volumi:
Ma con sacre faville indi incremento
Trasser tante malefiche faville,
Che se qui il ver, là incensi ebbe l'inganno,
E fur cäosse ancor tenebre e lumi:
Dei tre veggenti forse
All'ombre irate il fatal don rimorse.

Vidi un' eta delle sue forze altera, E l' uom che in lei saldissim' orma imprese, Fu il Ligure che volse Su novello emisfer l'armi e la frode Dell' ingorda europea stirpe guerriera: Chiese ad Italia che cola il traesse Promettendole un mondo, e spregi colse; Mosse ad Ispania, e prore ottenne e lode; Trovo i promessi regni, E n'ebbe in guiderdon vincoli indegni.

Voce sublime alzar d'Europa i liti :
« Questo fra tutti eventi è il benedetto,
Onde ignoranza cessa
Nella sparsa d'Adam grande famiglia!
Ambo emisferi dal battesmo uniti
Scola esser denno a incivilir perfetto :
Chè se per or la nova gente è oppressa
Dall' invasor che a dirozzarla piglia,
Succederà al conflitto
Il trionfo dell' ara e del diritto. »

Gloria brillò suglì arbitri dell'acque;
Ma l'assalita rozza gente, invece
D'aver tutela amata
Negli ospiti arricchiti in quel tefreno,
Parte ad orrenda tirannia soggiacque,
Parte in pugne e miserie si disfece:
Invidi per la terra conquistata
I vincitori si squarciaro il seno:
Il novo mondo ei l'ecchio
Fur di colpe e sciagure alterno specchio.

Vidi un' età delle sue forze altera,
E il decimo Leon ne andò festoso,
intorno ad esso egregi
Cotanti fur di civiltà i cultori.
Oltremonti ferveano ira guerriera.
E furibondo zel religioso,
Si che Roma schernian popoli e regi;
Ma ad onta delle guerre e degli errori,
Di belle arti reina
Anzi al mondo brillò Roma divina.

Voce tono fra i nobili intelletti :
 « Questo è il secol fecondo, in cui gagliarde
 E fantasia e ragione
 Le lor potenze spiegano a vicenda ;
 Destano, è ver, gli spirti maledetti
 Nuove eresie, ma vieppiù fervid arde
 Zelo di verità nella tenzone,
 E fia che pel Concilio indi più splenda :
 Per queste grandi lutte
 Le insorte larve sperderansi tutte. »

Gloria su quell' età fulse immortale;
Ma nè per la gentil magia de' carmi,
Nè pei dipinti insigni,
Nè per più gravi studi, e nè pel forte
Dato da' santi di virtù segnale,
Non s' antepose caritade all' armi,
Non s' ambiron costumi alti e benigni;
Chè di superbia sempre le ritorte
Scevràr dai pochi buoni
La turba degli stolti e de' ladroni.

Vidi un' età delle sue forze altera, Che di filosofia luce si disse: Garri coi re, coll' are, Supplizi eresse, e libertate offrio; Indi men rea si fece, e più guerriera, Ed adorò il mortal che più l'afflisse; Poi veggendo crollato il Luminare, A somme altre fortune alzò il desio; Sempre mutava insegna, Giurando inalberar la più condegna.

Voce sonava in gallica favella, E le favelle tutte eco le fero : « Squarciato il velo abbiamo, Che per gran tempo de' cristiani al ciglio Celò del ver la salutar facella! Ripigliam de' pagani il bel sentiero; Forza, piacere, astuzia idolatriamo; Sia vilipeso di pietà il consiglio; Così l'umana polve Sostien suoi dritti, e da viltà si svolve ». Gloria di brandi e di scienze e d'arti
Cinse allor la fatal razza europea,
Ma non s'udi che i petti
Fosser men crudi che all'età trascorse:
Vivi lampi emanàr da tutte parti,
E folta nebbia pur vi si mescea;
E spesso i furti eccelse opre fur detti,
E il parricida a mieter laudi sorse;
E senza amici il giusto
Vivea schernito, e di calunnie onusto.

Io vidi i tempi, e mesto allor sorrisi
Dell'uman replicato, allegro vanto,
Che ai posteri s' appresti
Carco minor di guerra e di perfidia:
Dacchè del sangue del fratello intrisi
I passi di Cain furo e di pianto,
La famiglia mortal sempre funesti
Nutre germogli di fraterna invidia:
Mutan le usanze, e ognora
Convien che Abel gema, perdoni e mora.

Orrenda è storia, e sarà sempre orrenda
Questa milizia della umana vita,
Tal que lo stesso Iddio
Fattosi a noi fratel, fu straziato!
Inorridiam, ma non viltà ci prenda:
Possente è umanità, benchè punita;
La regge quel Divin che a lei s' unio!
Il figlio della creta è al duol dannato,
Ma la terribil prova,
S'egli ambisce il trionfo, a dargliel giova.

6

Non qui, non qui il trionfo inter! — ma pure Qui gia comincia lo splendor de' giusti! Patiscon danni e morte, E il maligno sprezzarli indi s' infinge. Ei chiama lor virtù volgari e scure; Vorria che i rei fosser di laudi onusti; Ma tutte coscienze un grido forte Son costrette ad alzar (Dio le costringe): « Falsa è, Cāin, tua gloria, Il grande è Abel, d' Abello è la vittoria! »

## ALESSANDRO VOLTA.

Erat vir ille simplex et rectus, et timens Deum. (Job. 1, 1.)

Europa e il mondo onor ti rende, o Volta, Per l'altissimo ingegno ond'hai natura Scrutata, e in gravi magisterii svolta.

E fin che indagin gloriosa dura Di scienze tra i figli della terra, Il nome tuo d'obblio non fia pastura.

Ma non sol perchè piacque a te far guerra De' fisici misteri all' ignoranza, Giusta laude il cor mio qui ti disserra.

Vidi altro merto ch'ogni merto avanza Splender nella tua grande anima, ardente D'ogni santa e magnanima speranza.

In tua vecchiezza, a me giovin demente T'avvicinava il caso...ah! non il caso, Ma la bontà del senno onnipotente!

E ti vidi anelar, perch' io sŭaso Dai falsi lumi d'empieta non gissi, Ma dal lume del ver crescessi invaso.

- Un di, seduto appo quel Sommo, io dissi Quai m'affliggesser dubbii sciagurati Sovra i destini a umanità prefissi;
- E gli narrai quai mi tendesse aguati Mia fantasia superba, investigante Supremi arcani, a noi da Dio negati.
  - « O tu, gli disse, che vedesti avante Più di molti mortali entro a' secreti, Fra cui traluce il sempiterno Amante,
- Dimmi in qual foggia in mezzo a tante reti Di volgari credenze e d'incertezza , Circa la fede il tuo pensiero acqueti. »
  - Il buon vegliardo a me con pia dolcezza: « Figlio, anch' io lungo tempo esaminando, Tenni la mente a dubitanze avvezza;
  - E a'giovani anni mi turbava, quando Mi parea che del secolo i primai Di Fè il giogo scotesser venerando,
  - E s'infingesser di scienza a'rai Scoperto aver ch'Ara, Vangela, e Dio, Fuor ch'esca a plebe, altro non fosser mai.
  - Temea non forse alfin dovessi anch' io Da' miei studi esser tratto a dir:--La scuola, Che mi parlò d'un Créator, mentìo.
  - Ma benchè ardito e avverso ad ogni fola, E benchè in secol tristo in ch'ebbe regno Quella filosofia che più sconsola,

- E benchè procacciassi alzar lo ingegno, Si che a Natura io lacerassi il velo, Sempre d'Iddio vidi innegabil segno. »
- Così Volta parlava, ergendo al cielo La cerulea pupilla generosa, Poi seguitava con paterno zelo:
- « Degli audaci all'imper resister osa, Che da lor alta fama insuperbiti Noman religione abbietta cosa!
- Mal per dottrina ostentansi investiti Di maggior luce che non dan gli altari : Io negli studi ho i passi lor seguiti ,
- Ne scorto ho mai ch'uom veramente impari Saldo argomento a diniegar quel Nume, Che splende nel creato anco agl'ignari.
- E se d'umano spirito all'acume Diniegare è impossibile l'Eterno , Lui trovo pur di coscienza al lume. »
- « Lui troviam tutti! dissi; e mai governo Del mio cor non faranno atee dottrine, Ma fuor del tempio assai deisti io scerno.
- E tu forse a costor più t'avvicine, Che non a quei che dall' Uom-Dio portate Estiman del Vangel le discipline. »
- « T'inganni, o giovin! replicò (e sdegnate Sfavillaron le ciglia del vegliardo, Poi su me si rivolsero ammansate).

- T' inganni, o giovin! Nel Vangel lo sguardo Figgo come ne' cieli, ed in lui sento Tutto il poter di verità gagliardo.
- Sento che negli umani un violento S' oprò disordin per peccato antico, E che vizio e virtù son mio tormento.
- Sento che il Creator rimase amico De' puniti mortali; e, a noi disceso Per esserne modello, il benedico.
- Sento che siccom' Egli uomo s'è reso, Divino debbo farmi, e tutto giorno Viver per lui d'amor sublime acceso.
- Sento che puote ingegno essere adorno Di ricco intendimento e di scienza, Della Croce adorando il santo scorno;
- E m' umilio con gioia e reverenza Col cattolico volgo a questa Croce, E in lei sola di scampo ho confidenza. »
- Eloquente dal cor rompea la voce Del buon canuto, come a tal, cui forte Dell'error d'un amato angoscia cuoce :
- « Tu mi garrisci e in un mi riconforte, Dissi, e poichè alla Chiesa un Volta crede, Spezzar de' dubbii spero le ritorte. »
- « Le spezzerai! quegli gridò con fede; Vedrai che bella fra' più colti ingegni Anco religiosa anima incede!

Nè immaginar che lungo tempo regni La gloria de' filosofi or vantati, Che fur di scherno e di superbia pregni :

Pochi anni ti prenunzio, e smascherati Vedrai que' mille turpi falsamenti, Con che in lor carte i fatti han travisati.

Il più splendido autor di que' furenti, Che tutto diffamò col vil sogghigno, E con tai grazie che parean portenti,

Malgrado i pregi del suo stil volpigno, E il suo bel *Lusignano* e sua *Zaïra*, Detto sarà filosofo maligno.

Di tutti i di già meno ossequio ispira, E Francia, ond'ei sembrò tanto dottore, Già del mentir di lui parla, e s'adira.

Ed al crollar del gran profanatore La ciurma crollerà dei men famosi, Che volean Dio strappar dall'uman core. »

Io di Volta ridire i luminosi Sensi mal so, ma dell'egregio vecchio Amor mi prese, e più a lui mente posi.

Più fiate percossero il mio orecchio I suoi santi dettami, e più fiate Divisai farli di mia vita specchio.

Io meditando tue parole amate, O incomparabil uom, più non gustava Degli audaci le carte avvelenate. Ancor pur troppo da te lungi errava, Ma pur m'innamoravan que' volumi Che il dolce genio tuo mi commendava.

Io debol era, ma ogni di i costumi Del mondo a me tornavan più molesti : Chè li scernea della tua fede ai lumi.

Sovente i giorni miei trascorrean mesti, Perocchè i tuoi consigli io non seguia, Mentre pur mi fulgean veri e celesti.

Varie sorti e distanze a quella mia Tenerezza per te scemar vantaggio, E poco al tuo savere io mi nodria.

Vedendoti di rado, il mio coraggio, Appo la Croce non durò abbastanza, E a follie tributai novello omaggio.

Ahi! diè l'Onnipossente a mia incostanza Castigo di sventura e di catena, E lurid'antro a me divenne stanza!

Tu, certo, benchè allor pensieri e lena Ti s'infiacchisser per decrepiti anni, Raccapricciasti di mia orribil pena,

E con secreti gemiti ed affanni Per me a' pie' del Signore hai dimandato Sollievo e forza, ed alti disinganni.

Ei t'esaudiva, e il creder tuo stampato Così alfine in quest'alma addentro venne, Che più da dubbii non andò crollato. E gaudio e libertà poscia m'avvenne, E rividi la madre e il genitore Dopo la sanguinosa ansia decenne.

Ma ne' giorni del mio lungo dolore Molte vite finian la mortal traccia, E di batter cessò tuo nobil core.

Duolmi che più non posso infra tue braccia Gettarmi alcun momento, e alzare il ciglio In tua paterna, veneranda faccia.

In tutti i di del mio terreno esiglio Pregherò Dio che schiuda a te sua reggia, Se mai fuor ti legasse aspro vinciglio.

Ma te già spero nell'eletta greggia!

Di la mi vedi, e preghi impietosito

Che in tua pace per sempre io ti riveggia.

Perdonami se tardi io t'ho obbedito! A tua amistà m'affido, e affido pure Quel diletto mio Porro, a te gradito!

Impetra il fin dell'alte sue sciagure; Impetra ch'io con esso e gli altri amici Troviam nel divo Amor gioie secure,

Sì che n'abbian giovato i di infelici!

## UGO FOSCOLO.

Charitas.... omnia sperat.

Uco conobbi, e qual fratel l'amai,
Chè l'alma avea per me piena d'amore :
Dolcissimi al suo fianco anni passai,
E ad alti sensi ei m'elevava il core.
Scender nol vidi ad artifizi mai,
E viltà gli mettea cruccio ed orrore :
Vate era sommo, ed avea cinto l'armi,
E alteri come il brando eran suoi carmi.

Tu fosti, o mio Luigi', il caro petto Che, allorch' io dalle Franche aure tornava, Me a quell'insigne amico tuo diletto Legasti d'amistà che non crollava: Oh quanto è salutare a giovinetto, Perchè avvolgersi sdegni in turba ignava, Lo stringer mente a mente e palma a palma Con celebre, gentil, fortissim'alma!

Ma, sventura, sventura! Uom così degno D'amar colla sua grande anima Iddio, In fresca età l'ardimentoso ingegno Ad infelici dubitanze aprio:
Chè di natura l'ammirabil regno Opra di cieche sorti or gli appario, Or de' mondi il Signor gli tralucea, Ma incurante d'umani atti il credea.

<sup>&#</sup>x27; Mio fratello primogenito.

Nondimen fra' suoi dubbii sfortunati,
Ugo abborria l'inverecondo zelo
Di que' superbi, che, di fe scevrati,
Fremono ch' altri innalzin voti al cielo;
E talor mesto invidiava i fati
Del pio, cui divin raggio è l'Evangelo;
E spesso entrava in solitario tempio,
Come non v'entra il baldanzoso e l'empio.

E mi dicea che que'silenzi santi
Della casa di Dio nella tard'ora,
Quando qua e là da pochi meditanti
Sovra i proprii dolor si geme ed ora,
Ovvero i dolci vespertini canti
Sacri alla Vergin ch'è del ciel Signora,
Nell'alma gl'infondean pace profonda,
O d'alta poesia la fean gioconda.

Sempre onoranza fra i più cari amici Rese al canuto Giovio venerando, E sue parole di virtù motrici Con benevol desio stava ascoltando, E a lui diceva: — « Anch'io giorni felici Ho sulla terra assaporati, quando Innamorata ancor la mia pupilla Vedea quel Nume che a'tuoi rai sfavilla. »

E Giovio protendendo a lui la mano, Paternamente gli diceva: — « Io spero, Io per te spero assai, perocchè umano E magnanimo ferve il tuo pensiero! Invan t'ostini fra dubbiezze, invano Della grazia ricàlcitri all'impero: Iddio t'ama, ti vuol, nè ti dà pace, Sinchè d'amor non ardi alla sua face. »

Tai detti al cor scendean del generoso
Che il bel profondamente ne sentiva;
E al vecchio amico rispondea: — « Non oso
Sperar che in mar cotanto io giunga a riva;
Ma vero è ben che più non ho riposo;
Dacch' egli è forza che dubbiando io viva,
E un di tua sicuranza acquistar bramo,
E il mister della Croce onoro ed amo. »

E siccome al buon Giovio sorridea Con ossequio amantissimo di figlio, Cosi sul mio Manzoni Ugo volgea Quasi paterno, gloriante ciglio: In esso egli ammirava e predicea Di fantasia grandezza e di consiglio, Forte garrendo, se taluno ardia Di Manzoni schernir l'anima pia.

Tal eri, o mio sincero Ugo; e più volte
Io pure udii 'tuoi gemiti secreti,
Qualor non prevedute eransi accolte
Su te cause di giorni irrequieti.
La guancia t'aspergean lagrime folte
Ricordando i fuggiti anni tuoi lieti:
— « Percuotemi, sclamavi, un Dio tremendo,
Che offender non vorrei, ma certo offendo! »

Allora a dimostrar che titubante
Mal tuo grado bolliva il tuo intelletto,
Ed odio non portavi all' are sante,
E di sete del ver t' ardeva il petto,
Meco avvertivi nella Bibbia quante
Splendesser tracce del divino affetto,
E confessavi, in tue mestissin' ore
Sol raddolcirti quel gran libro il core.

Un di col genitor del mio Borsieri
Io passeggiava al bosco suburbano,
E tu ch' ivi leggendo sedut' eri,
Ci vedesti, e gridasti da lontano:
« Ecco il volume degli eterni veri! »
Corsi, e il volume presi io da tua mano:
Lessi: EVANGELIO! E — « Bacialo! dicesti;
Gl'insegnamenti d'un Iddio son questi! »

Ah, sebbene quell' Ugo attenebrato
Mal sapesse scevrar natura e Dio,
E talor supponesse annichilato
Nella tomba il mortal che i di compio;
D' altro dopo l'esequie eccelso fato
Nodria talor vivissimo desio,
E dir l'intesi: — « No, quest' alma forte
Mai non potrà vil pasto esser di morte! »

E ben più udii dal labbro tuo eloquente, Quando insiem leggevam famose carte, Ove un illustre ingegno miscredente Rampogne avea contro alla Chiesa sparte: Dal seggio allor balzasti impaziente, E ti vidi magnanimo scagliarte A sostener con voci alte e robuste, Che le accuse ivi mosse erano ingiuste.

E quantunque a' Pontefici severo Si volgesse il tuo spirto e a' Sacerdoti, Ammiravi la cattedra di Piero Ne' giorni di sua possa più remoti; E di gentil nell'arti magistero Datrice l'appellavi a' pronepoti; E sovra ognun che fu decoro all'are Liberal laude ti piacea innalzare. Se in alcuna tua carta eco facesti
D'animi non cristiani alla favella;
Se di soverchio duol semi funesti
Sparsi hai ne'cuor che passion flagella;
Se del secolo errante in cui nascesti,
Bench'alta, l'alma tua rimase ancella,
Opra fu di fralezza e di prestigio,
Non mai di petto a mire inique ligio.

E il tuo libro d'amore isconsolato, Benchè riscosso immensi plausi avesse, Benchè da te qual prima gloria amato, Bench' opra non indegna a te paresse, Talor gemer ti fea, ch' avvelenato Un sorso gioventù quivi beesse D'ira selvaggia contra i fati umani, Ed idolo Ortis fosse a ingegui insani.

Biasmo gagliardo quindi al giovin davi Che ti dicea suoi forsennati amori; E l'atterrarsi, codardia nomavi, Sotto qual siasi incarco di dolori; E sua vita serbar gli comandavi Per la pietà dovuta a' genitori, Pel dovuto anelar d'ogni vivente, Sì che sacri a virtú sien braccio e mente.

Di molti io memor son tuoi forti detti
Da core usciti di giustizia acceso,
E a tue nascose carità assistetti,
E al tuo perdon ver chi t'aveva offeso;
E pochi vidi si soavi petti
Portar costanti il proprio e l'altrui peso,
E quel pianto trovar, quella parola,
Che gli afflitti commove, alza e consola.

Memor di tanto, io spero, e spero assai, Che, sebben conscio non ne andasse il mondo, Sul letto almen della tua morte avraí Sentito del Signor desio profondo : Spero che l'Angiol degli eterni guai, Già di predar tua grande alma giocondo, L'avrà fremendo vista all'ultim' ora, Spiccato un volo al ciel, fuggirgli ancora.

E mia speranza addoppiasi pensando Che alla tua madre fosti figlio amante: Quella vedova pia vivea pregando Che tu riedessi alle dottrine sante: Di buoni genitor sacro è il dimando, E sul cuor dell' Eterno è trionfante, N'è da parenti assunti in Paradiso Figlio che amolli, no, non fia diviso.

L'inferma, antica genitrice ognora Benediceva a te con grande affetto, Perchè al minor fratello de alla suora D'alta amicizia andar godevi stretto: Furono a Giulio giovincello ancora Quai di padre tue cure e il tuo precetto, Ed amai Giulio perocch' ei t'amava, El l'alma tua del nostro amor brillava.

Ah! tanto spero io più la tua salvezza, Che sventurato fosti in sulla terra! ' Or tuoi difetti, or tua leale asprezza Ti suscitàr di mille irati guerra: E di profughi di lunga amarezza, E povertà t'accompagnàr sotterra: Nè lieve a te fu duol che dolci amici Fossero al pari, o più di te infelici. Le lagrime vegg'io che certo hai spanto Quando l'annuncio orribil ti giungea Che, tronco della vita a me ogn'incanto, Per anni ed anni in ceppi esser dovea: Il Cielo sa se in mia prigion t'ho pianto, E quai voti il cor mio per te porgea! Sempre io chiesi per te l'inclita luce Che di tutto consola, e a Dio conduce.

Dolce mi fu dopo decenne pena Riedere alla paterna amata riva; Ma allo spezzarsi della mia catena D'immenso gaudio l'alma mia fu priva; Chè di tue rimembranze era ripiena; E già in Britannia il cener tuo dormiva! E seppi tue sciagure, eni un mi disse Se, morendo, il tuo core a Dio s'aprisse!

Dt tua vita furenti indagatori,
Per laudare o schernir la tua memoria,
Di te narraro i deplorandi errori
Quasi parte maggior della tua gloria:
Falsato indegnamente hanno i colori!
Del tuo core ignorato hanno l'istoria!
Ugo conobbi, o ingiurianti infidi,
E tra's uoi falli alta virtude io vidi!

E tu, schietta e magnanima Quirina, Che appien di lui pur conoscesti il core, Meco ogni di il rammenti alla divina, Infinita pietà del Salvatore:
Come la mia, tua dolce alma s'inchina Con invitta fiducia e con fervore A pro del nostro amato, onde con esso Veder per sempre Iddio ne sia concesso.

Appagar te non ponno, e me neppure,
Nessun ponno appagar su caro estinto
Funebri canti o funebri scolture,
Da cui pari ad eroe venga dipinto:
Uopo han di Dio le amanti creature!
A fede e speme han l'intelletto avvinto!
Noi non chiamiamo eroe l'amico andato:
Amiam, preghiam ch'ei sia con noi salvato!

Noi d'Ugo abbiamo un giudice pietoso, E tu sei quello, onniveggente Iddio: Non un de'suoi sospir ti fu nascoso; Anzi a te ogni sua giusta opra salio. Che festi d'un mortal si generoso? Dimmi se il perdonavi e a te s'unio! Ah, se ancor di sue piaghe afflitto langue, Appien le sterga, o buon Gesu, il tuo saugue!

## LODOVICO DE BREME.

Non obliviscaris amici tui in animo tuo. (Eccles. 37, 6.)

Daccure miei ceppi hai franto, e il subalpino Aere di novo, o sommo Iddio, respiro, Piena d'incanti è al guardo mio Taurino; Ma un caro ch'io v'avea cerco e sospiro.

Qui Lodovico nacque, e parte visse De' diletti suoi giorni, e qui patio, E presso a morte qui le ciglia affisse L'ultima volta sul sembiante mio.

E m'indicò le vie dov'ei solea Trar verso sera i solitarii passi, E il loco della chiesa ov'ei porgea Preci, me lunge, perchè a lui tornassi.

Si ch'ogni giorno or qua or là lo veggio Smorto ed infermo, e pien di lena sempre, Ed in ispirto al fianco suo passeggio, E parmi che sua voce il cor mi tempre.

Negli estremi suoi di quanto, o Signore, Altamente parlommi ei del Vangelo! Come esclamo che il rimordeano l'ore A gioie, a larve, e non sacrate al cielo! Ah, que' detti m' affidano, e m' affida La tua clemenza, e lui beato io spero! Ma se ancor dolorasse, odi mie grida, Aprigli i gaudii del tuo santo impero.

Debitor fui di molto a Lodovico: Sprone agli studii miei si fea novello; Ai dolci amici suoi mi volle amico, E più al suo prediletto Emmanuello'.

Ma in ver di Lodovico io l' amicizia Ingratamente troppo rimertai, Fera in quegli anni m' opprimea mestizia, Nè a lui la vita abbellir seppi io mai.

Con indulgenza infaticata il pondo Ei reggea di mia trista alma inquieta, E spesse volte da dolor profondo A sorriso traeami e ad alta meta.

Per forte impulso de' suoi cari accenti Energia forse conseguii più bella : Quell' energia perch' uomo infra i tormenti Soffoca i lagni, e indomito s' appella.

La facondia, l'amor, la poesia Perscrutante e gentil de'suoi pensieri Duce nova sovente all'alma mia Davan cercando i sempiterni veri.

Quante fiate a' gravi dubbii miei Mosse amichevol, generosa guerra, E me dai libri tracotanti e rei Svelse di lor, cui senza Dio è la terra!

5 NO. 101000

- Se arditi di sua mente erano i voli Quando la mente ei di Platon seguiva, Pur temev'anco di ragione i dòli, Ed a' piè dell'altar si rifuggiva.
- Te sorpreso di morte si precoce, Deh! amico, non avvesse il fero artiglio! Più fido mi vedresti ora alla Croce, Più concorde or saria nostro consiglio.
- E tu stesso maestri avendo gli anni, Con più sicura man rigetteresti Del secol nostro gli abbaglianti inganni, E tutti i lumi tuoi foran celesti.
- Ma fu per te misericordia certo, Che tu morissi pria dell'ora, in cui Trassi prigione in bolgie, ove deserto In grandi strazi per due lustri io fui.
- \* Le ambasce mie, le ambasce d'altri amici Troppo avrian tua pietosa alma squarciata : Chi vive sulla terra a'di infelici, Troppo ne'danni i soli danni guata.
  - Invece, assunto, come spero, al loco Ove in tutte sue parti il ver risplende, Veduto avrai che di sventura il foco Talor sana gli spirti a cui s'apprende.
  - Veduto avrai siccome io, debol tanto Quando i miei di fulgean più dilettosi, Nel supremo dolor contenni il pianto, E mia fiducia nell' Eterno posi.

Veduto avrai siccome, fatto io preda Di lunghe dubitanze sciagurate, Solo in carcer la diva afferrai teda, Che mie maggiori tenebre ha sgombrate.

Veduto avrai, dentr'anime più pure, Che non era la mia, nel duol costrette, Stimol gagliardo farsi le sciagure A volontà più fervide e più elette.

Commiserato avrai noi doloranti, E reso grazie a Dio, tutti scernendo Dell'oprar suo sublime i fini santi, Pur quando sovra l'uom tuona tremendo.

Tu mel dicevi un giorno, ed io superbo Crederlo non potea! Tu mel dicevi: « Dio non si mostra a sua fattura acerbo, Se non perchè l'amata a lui s'elèvi, »

Non tutte sue fatture hann' uopo eguale Di venir da procella aspra battute, Ma tai ve n' ha che senza orrendo strale In fiacca letargia sarian cadute.

Nondimen di mia forza ancor non posso, No, gloriarmi, e spesse volte ancora Son da tristezza e da pietà commosso, E con suoi lumi Iddio non mi ristora.

In quell' ore fantastiche di pena Godo passar dinanzi alle tue porte, E il core allor secreto pianto sfrena, Inconsolabil di tua infausta morte.

#### LODOVICO DE BREME.

142

Ma poi le tue sentenze generose
Mi tornan nella mente, e il tuo sorriso;
E m'inondano il sen dolcezze ascose,
Ed anelo abbracciarti in Paradiso.

Prego che tu vi sia! prego che appresso Al nostro Volta, ad ambiduo si caro, Con lui mi guardi, e m'impetriate accesso Laddove col deslo già mi riparo!

Dio, salvator di molti amici miei,
Ch'a te in vita e più in morte alzaro il core,
Di te indegno e di loro io mi rendei;
A farmi degno, ti domando amore!

### LA PATRIA.

In Deo faciemus virtutem. (Ps, 107, 14.)

On dolce patria! oh come
Balza de' forti il core al tuo bel nome!
Stimolo a generosi atti è desio
Ch'ella in senno e virtu splenda felice:
La voce che nel dice,
Voce è di carità, voce è d'Iddio!

Ma tu che in fondo al core Tutti gli arcani miei leggi, o Signore, Tu sai che l'amor patrio, onde mi vanto, Non è superba frenesia di guerra, Perchè di sangue e pianto, A nome d'equità, grondi la terra.

Neppure a' di lontani Quando me travolvean disegni insani, Quando far forza ai casi ambito avrei, Si che a' brandi stranieri onta tornasse, Con chi gli altari odiasse Affratellato io mai non mi sarei.

Veggio con ira e sprezzo
Color che tutto giorno osan, dal lezzo
Del vizio che li ammorba, alzar la destra,
E, brandendo il pugnal del masnadiero,
Chiamar cittadin vero
Chi a lor perfida scuola s'ammaestra.

Del santo patrio affetto Gl'ipocriti son dessi! In uman petto, Ove si di pietà luce s'abbui, Non arde fiamma di virtu sublime : Son desse l'alme prime Che, s'uom pagarle vuol, vendono altrui.

Amara esperienza Mostrommi ch'ove somma è violenza Di feroce linguaggio, ivi s'asconde Mal fermo spirto, prono a codardia : Sol l'alme vereconde Spiegan ne' buoni intenti alta energia.

Fida a virtù la mente Colui perche terria che Iddio non sente? Anco in età pagane i veri forti, Che opraron per la patria atti mirandi, Chiedeano al ciel le sorti, E per religion divenian grandi.

Ad onorar l'avita
Terra chi meglio di Gesù ne invita?
Di Gesù che ne impon fraterno amore!
Che ne impon di giustizia ardente zelo!
Che accenna premio il cielo
A chi pel comun ben respira e muore!

Gagliarda ira tremenda Serbiam pel di che a provocarne scenda La burbanzosa avidità straniera: Del Prence e della Patria allora a scampo, Precipitiamo in campo Col grido invitto: — « Si trionfi o pera! » Accostin core a core Intanto pace, e begli studi, e amore! Chè troppo già da fazioni stolte, Di perpetua ingiustizia eccitatrici, Fur l'Itale pendici In lutto e sangue ed ignominia avvolte.

L'estera invidia, quando Nostre glorie natie vien visitando, Gli odii scorge, ed applaude alla maligna Fraterna gara, promettendo aiuti; E poi quando abbattuti Siam da discordia, ci disprezza e ghigna.

Non c'illudiam fra sogni; Onde lo spirto desto indi vergogni: Ma ai circondanti popoli mostriamo, Che in tutte fasi di grandezze umane Grandezza in noi rimane Dacchè al vero ed al bel sempre aspiriamo,

Al vero e al bello sempre!
Aspiri chi sortiva itale tempre!
Splendidissima a noi traccia segnaro
Que'gloriosi, onde la sacra polve
Tutte le glebe involve
Di questo suolo, al cielo e a noi si caro!

Ponisola gentile, Che sovra il mondo pria la signorile Spada gran tempo trionfando alzasti, E sebben misto a lutti inevitati, Sui barbari domati Ampio tesor di civiltà versasti! Penisola stupenda, Non nelle giole sol, ma in sorte orrenda, Poichè per le tue colpe un di prorotti Venti concordi popoli a vendetta, Da te fra lacci stretta Furo a degne arti, e al vero Dio condotti!

Penisola divina, Che dell'antico imper dalla rovina Così sorgestì, comme pronto sorge Sopraffatto da pargoli un adulto, Che, ad onta dell'insulto, Maestra mano ai dissennati porge!

Penisola, ove siede Inconcussa da turbini la fede, Si che per quanto annoveriamo estesi Della redenta umana stirpe i regni, Ognor ne' retti ingegni, Da te i lumi del ver tornaro accesi!

Sembra per te il Signore Più che per altre terre arder d'amore! Sembra nelle tue dolci aure più vago Emanar de' suoi cieli il bel sorriso: Sembra del Paradiso Volerti Iddio sovra quest' orbe imago!

Sugli emuli tranquilla Rivolgi pur la tua regal pupilla. Or quel popolo or questo andare altero Può primeggiando in forza d'auro o ferri : Pur non ve n'ha che atterri Il tuo sublime sulle menti impero. Se altrove è maledetta L'alma che striscia comme serpe abbietta , L'alma che sorda a' grandi esempli aviti , Incurante di senno e di decoro , Serva si fa a coloro Che a sedurre e predar vengon suoi liti ;

Quanto più reo non fora Chi, aperti gli occhi sotto Itala aurora, A patria di magnanimi cotanta Non sacrasse altamente opra e desio! Il popol siam di Dio; Stampiam nostr'orme nella via più santa!

#### SALUZZO.

Et sit splendor Domini Dei nostri super nos. (Ps. 89, 17.)

On di Saluzzo antiche, amate mura!
Oh città, dove a riso apersi io prima
Il core e a lutto e a speme ed a paura!

Oh dolci colli! Oh maëstosa cima Del monte Viso, cui da longe ammira La subalpina, immensa valle opima!

Oh come nuovamente or su te gira Lieti sguardi, Saluzzo, il ciglio mio, E sacri affetti l'äer tuo m'ispira!

Nelle sembianze del terren natio V'è un potere indicibil che raccende Ogni ricordo, ogni desir più pio.

So che spiagge, quai siansi, inclite rende Più d'un merto soave a chi vi nacque, E bella è patria pur fra balze orrende;

Ma nessuna di grazia armonia tacque,
O Saluzzo, in tue rocce e in tue colline,
E ne' tuoi campi e in tue purissim' acque.

Ogni spirto gentil che peregrine
A piè di queste nostre Alpi si sente
Letiziar da fantasie divine.

Sovra il tuo Carlo, e il dotto suo parente', Che pii vergaron le memorie avite, Spanda grazia immortal l'Onnipossente!

Dolce è saper che di non pigre vite Progenie siamo, e qui tenzone e regno Fu d'alme da amor patrio ingentilite.

Più d'un estero suol di canti degno Porse a mie luci attonite dolcezza, E alti pensieri mi parlo all' ingegno:

Ma tu mi parli al cor con tenerezza, Qual madreche portommi in fra sue braccia E sul cui sen dormito ho in fanciullezza.

Ben è ver che stampata ho breve traccia Teco, o Saluzzo, e il di ch' io ti lasciai A noi già lontanissimo s'affaccia.

Pargoletto ancor m'era, e mi strappai Non senza ambascia da tue dolci sponde, E, diviso da te, più t'apprezzai.

Perocche più la lontananza asconde D'amata cosa i men leggiadri aspetti, E più forte magia sul bello infonde.

<sup>&#</sup>x27;Carlo Muletti e Delfino suo padre, storici di Saluzzo.

— Io m'onoro dell'amicizia di Carlo, e parimente di quella del maggiore Felice, suo fratello.

- Felice terra a me parea d'eletti La terra di mio Padre, e mi parea Altrove meno amanti essere i petti.
- E mi sovvien ch' io mai non m'assidea Sui ginocchi paterni così pago , Come quando tuoi vanti ei mi dicea.
- In me ingrandiasi ogni tua bella imago; Del nome saluzzese io insuperbiva; Di portarlo con laude io crescea vago.
- E degl'illustri ingegni tuoi gioiva, E numerarli mi piacea, pensando Che in me d'onor tu non andresti priva.
- Vennemi quel pensiero accompagnando Oltre i giorni infantili, allor che trassi Al di là delle care Alpi angosciando.
- Nè t'obbliai, Saluzzo, allor che i passi All'Itale contrade io riportava, Benchè in tue mura il capo io non posassi.
- Chè il bacio de' parenti m'aspettava Nella città ch' è in Lombardia regina, E colà con anelito io volava.
- E colà vissi, e colsi la divina Fronde al suon di quel plauso generoso, Che premia, e inebbria, e suscita, e strascina.
- Oh Saluzzo! al mio giubilo orgoglioso Pe' coronati miei tragici versi, Tua memoria aggiungea gaudio nascoso.

Oh quante volte allor che in me conversi Fulser gli occhi indulgenti del Lombardo, E spirti egregi ad onorarmi fersi,

Ridissi a me con palpito gagliardo La saluzzese cuna, e mi ridissi Che grata a me rivolto avresti il guardo!

E poi che in ogni Itala riva udissi Mentovar la mia scena innamorata, Ed ai mesti Aristarchi io sopravvissi,

L'aura vana, che fama era nomata, Pareami gran tesor, ma vieppiù bello Perchè a te gioia ne saria tornata.

Mie mille ardenti vanità un flagello Orribile di Dio ratto deluse, E negra carcer mi divenne ostello.

Non più sorriso d'immortali Muse! Non più suono di plausi! e tutte vie A crescente rinomo indi precluse!

Ma conforti reconditi alle mie Tristezze pur il Ciel mescolar volle, E il cor balzommi a rimembranze pie.

Del captivo l'afflitta alma s'estolle A vita di pensier, che in qualche guisa Il compensa di quanto uomo gli tolle.

E quella vita di pensier, divisa Fra le non molte più dilette cose, Ora è tormento ed ora imparadisa.

- Io fra tai mura tetre e dolorose Pregava, e amava, e sentia desto il raggio Del pöetar, che il cielo entro me pose.
- Miei carmi erano amor, prece, e coraggio; E fra le brame ch'esprimeano, v'era Ch'essi alla cuna mia fossero omaggio.
- Io alla rozza, ma buona alma straniera Del carcerier pingea miei patrii monti, E allor sua faccia apparia men severa.
- E m'esultava il sen, quando con pronti Impeti d'amistà quel torvo sgherro Commosso si mostrava a'miei racconti.
- Pace allo spirto suo, che in mezzo al ferro Umanità serbava! A lui di certo Debbo s'io vivo, e a'lidi miei m'atterro.
- Morto o insanito io fora in quel deserto, Se confortato non m'avesse un core Nato di donna, e a caritade aperto.
- Scevra quasi or mia vita è di dolore, Ad Italia renduto e a'natii poggi, Ov'alte m'attendean prove d'amore.
- Benedetti color, che dolci appoggi Mi fur nell'infortunio, e benedetti Color, che mia letizia addoppian oggi!
- E benedetta l'ora in che sedetti, Saluzzo mia, di novo entro tue sale, E strinsi a me concittadini petti!

- Non vana mai su te protenda l'ale Quell'Angiol, cui tuo scampo Iddio commise, Si che nobil sia cosa in te il mortale!
- L'alme de'figli tuoi non sien divise Da fraterna discordia, e mai le pene Dell'infelice qui non sien derise!
- Le città circondanti ergan serene Lor pupille su te, siccome a suora Ch' orme incolpate a lor dinanzi tiene.
- E le lontane madri amin che nuora Vergin ne venga di Saluzzo, e questa Abbian figliuola reverente ognora;
- E la straniera vergin, che fu chiesta Da garzon saluzzese, in cor sorrida Come a lampo di grazia manifesta!
  - Pera ogni spirto vil, se in te s'annida! Vi regni indol pietosa ed elegante, E magnanimo ardire, e amistà fida!
- Mai non cessino in te fantasie sante, Che in dottrina gareggino, e sien luce A chi del bello, a chi del vero è amante;
- E del saver tra'figli tuoi sia duce Non maligna arroganza, invereconda, Ma quella fè che ad ogni bene induce;
- Quella fede che agli uomini feconda Le mentali potenze, a lor dicendo, Ch'uom non solo è dappiù di belva immonda,

Ma può farsi divin, virtù seguendo!

Ma dee farsi divino, o di viltate
L'involve eterno sentimento orrendo!

Tai son le preci che per te innalzate Da me son oggi, e sempre, o suol nativo : Breve soggiorno or fo in tue mura amate,

Ma, dovunque io m'aggiri, appo te vivo!

# IL POETA.

Et stare fecit cantores contra altare. (Eccli. 47, 11.)

Perche data m'hai questa ineffabile Sete di canto? Perche poni tu in me questi palpiti Ricchi d'amor?

— Questi doni a te fo perche basso Non t'alletti nocevole incanto; Perchè vago del bello più santo, A tal bello tu spinga altri cor.

 To t'ammiro, ed ahi! quelle mi mancano Voci stupende, Che dif ponno quai movi nell'anima Alti desir.

— Non ambir le pompose loquele, Che la turba volgar non intende: Il Vangel che rapisce ed accende, Par d'ingenuo fanciullo il sospir.

 Del possente Manzoni l'energico Inno a te vola. Io versar solo gemiti e lagrime Posso a'tuoi piè.
 L'alto carme ispirai d'Isaia, Ma pur d'Amos la rozza parola

Ogni labbro sublima, consola, Se gli umani richiama ver me.  Il tuo nome cantando alla patria , Ouali degg'io Fra tue grazie e bellezze moltiplici Più memorar?

- Dille'ch'io per amor la fei bella, Dille ch'amo, ed affetti desio : S'invaghisca del grande amor mio;

Mia beltà, mia natura è d'amar!

- Ma non denno terribili fremere Gl'incliti vati, Imprecando, schernendo degl'improbi Opre e pensier?

- Rei pensieri e mal opre dannando, Sieno i carmi a speranza temprati : Sii pietoso anco a' petti ingannati : Col furor non si suscita il ver.

- Da più secoli squarciano Italia Parti luttanti; Fa ch'io retto impostori e magnanimi Scerna fra lor.

- Del Vangel l'amantissimo spirto Luce sia a tua ragione, a' tuoi canti : Spirar dèi l'amor patrio de'Santi, Ch'è bontà, sacrificio ed onor.

# SOSPIRO.

Tuus sum ego! (Ps. 118, 94.)

Amore è sospiro
D'un core gemente,
Che solo si sente,
Che brama pietà:
Dolore è sospiro
D'un cor senz'aita,
Per cui più la vita
Incanto non ha.

Speranza è sospiro
D'un core, se agogna,
Se mira, se sogna
Ridente balen:
Timore è sospiro
D'un core abbattuto,
Che forse ha perduto
Un'ombra di ben.

Timore, speranza,
Dolore ed amore
Del leve uman core
Son vario sospir:
Sospiro son breve
La gioia, il matiro;
Son breve sospiro
La vita, il morir.

E pure in sì breve
Sospiro, o mio Dio,
M'hai dato il desio
D'accoglierti in me!
M'hai dato una luce
Che diva si sente,
M'hai dato una mente
Ch'elevasi a te.

## LA MENTE.

Conjungere Deo et sustine. (Eccli. 2, 3.)

E che importa ovunque gema Questa salma sciagurata, S' altra possa Iddio m'ha data Che null' uom può vincolar? Della creta dagl' inciampi Esce rapida la mente: "Più d' un tempo è a lei presente, Cielo abbraccia e terra, e mar.

Io non son quest' egre membra
Di poc'alito captive;
Io son alma che in Dio vive,
Io son libero pensier.
Io son ente, che, securo
Come l'aquila sul monte,
Mira intorno, e l'ali ha pronte
Ogni loco a posseder.

Invisibile discendo
Or a questi, or a quei lari;
Bevo l'aura de' miei cari,
Piango e rido in mezzo a lor.
De' lontani veggio i guardi,
De' lontani ascolto i detti:
Mille gaudii d'altrui petti

Mi riverberan nel cor.

Essi pur, benchè da loro
Lunge sia mio seno oppresso,
San che li amo, san che spesso
A lor palpito vicin:
San che sol la minor parte
Di me preda è degli affanni;
San che l'alma ha forti vanni,
Che il suo vol non ha confin.

Lode eterna al Re de' Cieli
Che m' ha dato questa mente,
Che lo immagina, che il sente,
Che parlargli e udirlo può!
Morte, invan brandisci il ferro:
Di che mai tremar degg' io?
Sono spirto, e spirto è Dio;
Nel suo sen mi salverò.

## MESTIZIA.

In eo enim in quo passus est ipse et tentatus, potens est et eis qui tentantur auxiliari. (Ep. ad Hebr. 2, 18.)

AH, nell' uom non v' è possa costante, E quell' io che poc' anzi era forte, Di repente in mestizia di morte Sento l'alma di novo languir! Grave incarco per me stesso Portar so di giorni amari, Ma pacato de' miei cari Ricordar non so il martir.

Questa almen, questa grazia dimando Nell' affanno che oppresso mi tiene, Che del mio Federico alle pene Talor possa conforto versar: Ch'io talvolta ridir possa A quel mesto amico mio, Che per lui non cesso a Dio Preci e gemiti alternar.

Ma nessuno a mia brama risponde!
Passan gli anni, e chi sa se frattanto
Quell' amato i suoi giorni di pianto
Sulla terra strascini tuttor?
Alto duol pensarlo estinto,
Alto duol pensarlo in vita?
Gronda sangue la ferita
Più profonda del mio cor.

A te volgo i miei lai, Divin Figlio, Che, sospeso in patibolo atroce, Una lagrima giù dalla croce Sulla Madre lasciavi cader.

Pe' dolori tuoi mortali, Di tua Madre pe' dolori, Ah ti degna i nostri cuori Nell' angoscia sostener!

Dalla croce una lagrima pure Sull'eletto Giovanni spargevi: Ogni dolce pietà conoscevi, Benedetta è da te l'amistà. Benedici ogni memoria Che m'avvince a Rederico.

Che m'avvince a Federico: Voti innalzo per l'amico, Per me voti inalzerà!

E se avvien che il dovuto proposto Di non mai querelarci obbliamo, Ti sovvenga che debili siamo, E che i forti anche ponno languir.

Ti sovvenga che tu pure D'uman frale andasti cinto, Che tristezza allor t'ha vinto, Ch'eri stanco di patir.

# TERESA CONFALONIERI.

Lux justorum lælificat. (Prov. 13, 9.)

No, pia, no, gentile,
Per me non sei morta!
Ti veggio, simile
Ad angiolo sorta,
Su sposo e fratelli
E amici vegliar.
Dal ciel mi risuona
Tua dolce parola,
Che spirti innalza,
Che petti consola:
Cosi già solevi
Di Dio favellar.

Se il cor mi si turba.
In me rivolgendo
Che i giorni tuoi santi
S' estinser, gemendo;
Che giovin peristi
In lungo patir;
Io scerno che il pianto
Mi tergi e sorridi!
Io scerno che al cielo
Ne inviti, ne guidi!
Io t' odo che appelli
Felice il martir!

### 164 TERESA CONFALONIERI.

Ell'era di quelle
Serafiche menti,
Vissute nel mondo
Sublimi, innocenti,
Amando, pregando,
Chiamando a virtù.
Doloran pei cari,
Doloran per Dio;
Lor merto arricchisce
Chi in merti fallio:
Lor vita è Calvario,
Lor norma è Gesu.

Ti piansi, ti piansi Con alto rammarco, Per me, pel tuo sposo D'angosce si carco! Ma udii la tua voce Parlarmi nel cor.

- « Le fere sventure « Son date a' mortali,
- « Perchè dalla terra « Dipieghino l'ali,
- « Cogliendo le palme « Che colse il Signor. »

No, pia, no, gentile,
Per me non sei morta!
Ti veggio, simile
Ad angiolo sorta,
Il vedovo amico
E me sostener.
Ti veggio splendente
Di gioie supreme;

Ti veggio accennante Le sedi, ove insieme La pace de' forti Dovrem posseder!

## L'ANIMA D'UNA FIGLIA.

(Paria qui Maria Valperga di Masino alla Contessa Eufrasia sua madre.)

Quoniam pius et misericors est Deus. (Eccles. 2.)

PIANGIMI, o dolce Genitrice: a Dio
No, non è oltraggio il tuo materno pianto.
Della tua mente ogni pensier vegg'io,
Leggo le pene onde il tuo core è infranto,
Scerno fra cotai pene un gioir pio,
Me figurando al Re de' Cieli accanto;
Scerno che tu il maggior de'sacrifici
Rinnovelli ogni giorno e benedici.

Ma affinche le tue lagrime pietose Grondino più soëvi, o madre amata, Io ti paleserò cagioni ascose, Per cui si tosto al ciel venni chiamata: Non fu olocausto sol che Iddio t'impose Per affinar l'anima tua elevata: Di me compassione alta lo prese, E me sottrarre a sommi affanni intese. La tempra ch'Egli al fianco tuo mi dava, Era tutta d'affetto e d'innocenza: Io caldamente i genitori amava, 'Io gioconda sentiami in lor presenza: Il caro guardo tuo mi confortava, Qual guardo di superna intelligenza: Io d'uopo ognor avea di starti unita, Tu della vita mia eri la vita.

Di congiunti e d'amici altr'alme belle
Dopo il padre e la madre eranmi care :
Tanto v'amava, e tanto amava io quelle,
Che più tesori io non sapea bramare.
Il pensier che sorride alle donzelle
Di rosei serti e nuziale altare,
A me non sorridea, temendo ognora
Che a te vivrei meno vicina allora.

Dato m'avresti, è ver, degno consorte, E quindi io molto esso pregiato avrei; E d'esser madre avuto avrei la sorte, E rapita m'avriano i figli miei; Ma come inevitabili di morte Son su questo o su quello i dardi rei, Avrei veduto chi sa quali amati Anzi a me infelicissima atterrati!

Ah! 's' io perduto avessi alcun di loro, E te precipuamente, o madre mia, Si acerbo fora stato il mio martoro, Che capir mente d'uom non lo potria! Commosso fu quell'Ottimo che adoro Dai dolci sensi ch'egli in me nodria, E perche strazi io non avessi atroci, Una invece mi diè di molte croci. Quest' una era il lasciarvi, o miei diletti, E più, madre, il lasciar te si dogliosa: Pesante croce fu! la ricevetti Come don dell'Eterno ond'era io sposa: Premendola al mio sen, piansi e gemetti, Ma investimmi Ei di grazia generosa: Pesante croce! ma in serrarla al core Sentii che al cor serrava il mio Signore!

Sai tu perche negli ultimi momenti
Io, nel parlar delle mie nozze eterne,
Volsi ancora su te sguardi ridenti,
Come talun che liete cose scerne?
Dalle lor salme l'anime innocenti
Divelte son con voluttadi interne:
Perde per esse il pungol suo più forte
La regnante sul mondo ira di morte.

Già pria di separarmi dalla spoglia
Dotata fui di vista celestiale:
Schiusa a me ravvisai l'eterea soglia,
Vestita mi sentii d'angelich' ale:
Tutto mi s'abbelli, fin la tua doglia,
Cui di rado la terra ebbe l'eguale:
Divina luce a me svelava il merto
Del materno dolore a Gesù offerto.

E vidi allora, o madre mia, che il mondo De'rammarichi nostri non è degno: Vidi che frode e malignar profondo Han tal perpetuo fra viventi regno, Che spirto ivi uon puote andar giocondo, Benchè di virtù segua il santo segno: Compiangendo chi resta in tanta guerra, Io mi strappai contenta dalla terra, E contenta vieppiù me ne strappai,
Perchè i tuoi sensi mi fur noti appieno:
Seppi che da tal madre io germogliai,
In cui fortezza mai non verra meno:
Seppi che a dritto il caro padre amai,
E ch'ambo in ciel ristringerovvi al seno;
Seppi ch'io, precedendovi, ottenuto
Avrei per voi d'eccelse grazie aiuto.

Piangimi, o dolce genitrice: a Dio
No, non è oltraggio il tuo materno pianto;
Ma pensa che felice or qui son io;
Che degli sposi mi toccò il più santo;
Che siccome eri tu l'angiolo mio,
Angiolo or son che aleggio a te d'accanto,
E, qual tu provvedevi a'gaudii miei,
Così di me perenne cura or sei.

Duo carissimi spiriti celesti
Meco sempre su te stanno vegliando,
Cui pochi giorni tu per prole avesti,
Poi ratti a Dio volaron giubilando.:
Nostra gara è scostare i di funesti
Dal tuo materno aspetto venerando:
Una di nostre gioie è sul tuo viso
Certo mirar suggel di Paradiso.

Possederti vorremmo in ciel sin d'ora,
Ma carità ciò chieder non consente:
Tale offri degno esempio a chi dolora,
Tal sei provvida madre all'indigente;
Se tarda viene a te la suprem'ora,
Maggior gloria n'avrà l'Onnipotente,
E, al suo cenno, da noi tua fronte amata
Fia di più chiare stelle incoronata.

## L'ANIMA DI CLEMENTINA.

(La Marchesa CLEMENTINA GUASCO, mata DELLA ROVERE.)

Et sic semper cum Domino erimus. (Ep. ad Thess. II, c. 4.)

Sposo, sorella, figlia, e voi, per eui Data, o fratelli, avrei pur la mia vita, Amiamci in Dio! Per meglio amarvi in lui Io son partita.

Soffersi in vita, in agonia soffersi, Ma ne'dolori mi sostenne un Dio: Non ne gemete, que'dolor gli offersi, E a'suoi li unio.

E s'ebbi in terra alcuni giorni amari , L'affetto vostro li abbelli cotanto , Che pur tai giorni a me tornaron cari Standovi accanto.

Svelar non debbo s' io già son felice,
Ovver se il prego vostro ancor mi giova :
Amo quel prego : Iddio ven benedice
Con grazia nova.

Amo quel prego ed ogni dolce segno
Di pia memoria che il mio nome onora;
Ma il duol frenate : nell'eterno regno
Vedremci ancora.

Il duolo frena, o generoso Carlo: Sol del mio aspetto nostra figlia è priva: A lei nel cor sempre del padre io parlo, In lei son viva.

Per quell'amor ch' ella a suo padre porta, Un di fia moglie ad uom che t'assomigli, Ed alta gioia splenderà, risorta Di lei tra' figli.

Ed ecco un angiol pur che ti consola, Ecco una madre che alla figlia resta: Tal è mia suora; ogni atto, ogni parola Di lei l'attesta.

E Clementina pur, benchè offuscati Sien vostri sguardi, presso a voi rimane: L'alme, che han vita in Dio, dai loro amati Non son lontane.

Fra le mie braccia siete ad ogni istante, E bacio vostre lagrime pietose, E forte amor v'ispiro a tutte sante Bellezze ascose.

Fuggon siccome rapid' ombra gli anni, Comun palestra a carità e dolore : Me troverete dopo brevi affanni Appo il Signore!

# VERITÀ E SOFISMO.

Resistite, fortes, in fide. (Petri, Ep. I, 5, 9.)

#### SOFISMO.

Ov' è amistà? Chi cento volte e cento Sotto le spoglie d'amistà non vide. Nei men turpi adulante approvamento, Che merca dono o laude, e ascoso ride, Negli altri la calunnia, il tradimento, La nera ingratitudine che intride La man nel sangue e i benefizi sprazza, E non può cancellarli; e più ne impazza? Ove son leggi d'equità? Il selvaggio Che, simile a Caino, erra per balze, Libero è appena : ogni città è servaggio Sia che regnante scure un solo innalze, Sia che, brandita in man di molti, il raggio Vieppiù vario ed orrendo intorno balze; E chi succede ad atterrata possa, Ladro è che l'arme d'altro ladro indossa.

Ov' è religion? Di sangue umano Fumar fu vista di più Numi l'ara; E veggio pur sotto mantel cristiano Egöismo e viltà celarsi a gara: L'uom per natura ha ingegno empio e profano, Loda il Vangelo, e da lui nulla impara; Vuol carità, ma in altri sol la vuole, E tesse a proprio lucro atti e parole.

### VERITÀ.

Non v'inganni, o mortali, un dispettoso Filosofar che tutte cose annera: Sdegno pur troppo ei sembra generoso Alla infelice de'maligni schiera: Giustificar così cercan l'ascoso Senso d'infuquità che li dispera, O pur malignan perche infermi sono, E mertan, non gia plauso, ma perdono. Ogni nobile petto ebbe un amico,

gni nonie petto ende un amico,
O più d'un n' ebbe, e alcun ne serba ancora,
E se perseguitato anco e mendico
Visse fra indegni e fra più indegni mora,
Ei si rammenta qualche amato antico,
E alle umane virtù crede e le onora,
E, morendo, ei consolasi al pensiero
Che in cielo ei rivedrà quel cor sincero.

Ogni nobile petto ha reverenza
Di giuste leggi, ed egualmente abborre
La non volgare e la volgar licenza,
Che dritto vanta, e ad ingiustizia corre:
Ei sa, che se perfetta sapienza
Giammai non puossi a leggi umane imporre,
Pur son tal ordin, senza cui la terra
Saria di tigri sanguinosa guerra.
Ogni nobile petto ama, e d è amato:

Ogni nobile petto il giusto vede : Ogni nobile petto un deturpato Culto deplora, e al vero culto crede;

## VERITÀ E SOFISMO.

174

Dai lumi della grazia irradiato Ragiona, e a sua ragion guida è la fede; Sprezza le vanità, ma gli uomini ama, E a sublime sentier seco li chiama.

#### SOFISMO.

Che fate, o sciagurati, in si ria valle,
Stima alterna sognando, e alterno amore?
Volgete ad ogni mira alta le spalle,
Scambiatevi dispregio, odio, livore:
Segua ognun della vita il mesto calle
Fin che sotto a' suoi piè cresce alcun fiore,
Poi, dacchè a tutti ei far non puossi boia,
Si squarci il seno, e disperato muoia!

## VERITÀ.

Che fate in questa valle, o sciagurati, Necessario sognando alterno sdegno? I mali suoi dall'uom sono addoppiati. Se di superba intolleranza è pregno : A dolor, sì, ma pure a gioia nati, Da mutua avrete carità sostegno: Forza non siede in vile ira feroce, Ma in portar con serena alma la croce. E forza siede in perdonar sovente Alle stolide colpe de' fratelli; In confessar che d'uom cieca la mente Sempre inciampa, se in Dio non si puntelli; In riedere ogni di gagliardamente Rischi ed affanni a sostener novelli; In memorar, d'ogni fralezza ad onta, Che nel mortal v'è del Signor l'impronta.

#### SOFISMO.

Se tanto eccelsa, filosofich' ira Non arde in voi da pugnalarvi il seno, Vivete almen com'alto eroe che mira Tutto con ciglio di minaccia pieno; Dite che a voi sommo dispregio ispira Chi non è pronto a usar brando o veleno; Libri dettate in bile e sangue scritti, Per insegnar a umanità suoi dritti. E s'uomo studia e suscita incremento Di lumi e di virtù senza pugnali; S' ei non porge a plebee rabbie fomento, Perchè s'alzino a dar leggi a' mortali; S' ei non crede esser merto o tradimento L'avere o non aver grandi natali; S'egli ama il pio, sotto qual sia cappello, Dite ch'ei degli stolti è nel drappello.

#### VERITÀ.

Compiangete la stizza de' volgari,
Che cieca sempre qua e la si scaglia;
Filosofia seguite appo gli altari;
Di calunnie e d'ingiurie non vi caglia;
Sorridete ad ogn' uom che insegni e impari
Quanto amore e indulgenza al mondo vaglia;
De' frementi nè il plauso nè gli scherni
Norma non sian che il vostro oprar governi.
Libri dettate a sollevar gli umani
Dai lacci delle ignobili dottrine;
Siate pensanti, ma non irti e strani,
Non consiglier di scandali e rapine;

Ponete mente che gl' ingegni sani

on a Contain

Invocano edifizi e non ruine:
Bando al Sofismo! egli è quel genio truce,
Che al suo fango infernal l'alme conduce.
E desso, è desso l'avversario antico,
Che, d'angiol luminoso assunto il velo,
Sempre de'vizi s'ostentò nemico,
Vituperando umana razza e cielo;
Ei trasse Giuda al maladetto fico;
Esca egli fu del farisaico zelo;
Ei repubbliche e regni urta, dissolve,
Ed erge invece putridume e polye.

### IL COLERA IN PIEMONTE.

Sursum corda: (Præf.)

ELEVIAM fra le lagrime i cuori, Sosteniamo gli scossi intelletti! Siam colpiti, ma non maladetti, Man paterna e la man del Signor.

Per provarci con prova più forte, Per destarci a più nobil costanza, Egli ha detto ad un angiol di morte: — Tue saette raddoppia su lor.

Invisibil quell'angiolo armato Scorre l'aer, e su'lidi ove passa Pianti ed urli e cadaveri lassa, E prosegue il mortifero vol.

Del disordin la turba seguace Cade prima nell'orrido scempio, Ma co'rei più d'un giusto soggiace, Sì ch'avvolta è la patria nel duol.

Se non che negli estremi perigli Se rinforzan gli spirti più degni: La sventura, spavento de'regni, Pur de'regni salute esser può. Lor salute esser può se di Dio Meglio i cenni seguire han prefisso, Se rivolgon ogni opra e desio Alla meta per cui li creò. Debit'è che luttiamo incessanti Della patria a impedir maggior danno, Che tentiam con magnanimo affanno Da sterminio i fratelli strappar;

Che accorriamo a' languenti, a' morenti, Che obbliato il mendico non pera, Che al drappel de' pupilli innocenti Ci affrettiam pane e lagrime a dar.

Debit' è doloroso, tremendo! Ma gagliarda è la mente dell'uomo: S' è con Dio, da che mai sarà domo? Patirà, ma con forza immortal.

Ei con Dio? Chi di noi fia con esso? Tutti il siam, sebben consci di colpe; Se il piè nostro da lor retrocesso, Oggi a vie di giustizia risal;

Se d'aîta siam prodighi a tutti, S'alto amore in nostr'alme ragiona, Se il nemico al nemico perdona, Se discordia civil più non v'è;

Se, coll' opre le preci alternando, Più null' uom d'esser pio si vergogna, Se sparisce lo scherno nefando Che alla croce vil guerra già fe'!

Eleviam fra le lagrime i cuori, Sosteniamo gli scossi intelletti : Siam colpiti, ma non maladetti; Man paterna è la man del Signor. Noi felici, ove questa procella Da colpevol letargo ci desti! Noi felici, ove gli animi impella A bei fatti, a sublime fervor! Dopo noi sorgerà dignitosa In Piemonte di forti una schiatta , Che a benefiche gare fia tratta Dall'esempio che i padri lor dier : Ed allora a que' nobili figli Con amor dalle stelle arridendo , I lor genii sarem ne' perigli , Sarem luce a'lor santi voler!

## CESSATO IL COLERA.

Cumque quæsieris ibi Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto corde quæsieris, et tota tribulatione animæ tuæ.

· (Deut. 4, 29.)

CREATO spirto che al mio fral sei vita, Potenze tutte onde m'esulta il core, Alziamo, alziam di gaudio intenerita Voce al Signore!

Dal ciel suoi doni sulla terra effuse, Noi li obbliammo, e ripetè i suoi doni : Ci flagello, ma ne flagelli incluse Grazie e perdoni.

Egli è colui che i doloranti sana; Che dalla morte, ch' all' uom rugge intotno, Sotto il suo scudo amico lo allontana Di giorno in giorno.

Poi quando a molte umane brame arrise, Toglie quell'ente che vivendo amollo; Ma questo debol ente ei non uccise, Sugli astri alzollo.

Egli è colui che ai sopportanti oltraggio In guiderdone offre onoranza eterna ; Colui che i fati del mortal lignaggio E il ciel governa. Misericordia ed equità lo guida, Se crea, se cangia, se mantien, se spezza: Amico all'uomo, ei vuol che l'uom divida Sua tenerezza.

Un giorno scese dall'eccelsa sfera Per esser uomo e alleviarci il duolo; Calice orrendo, affinche l'uom non pera, Tracanno solo.

Ci favellò non più come in Orebbe Con formidabil, mistica favella, Ma qual mortal che della donna crebbe Alla mammella.

E quella Madre ch' egli amo cotanto Diede alle donne qual modello e amica , Qual Madre a ognun ch'a lei con dolor santo Sue pene dica.

Le nostre pene , ah si! dalle Taurine Sponde alla Madre del Signor dicemmo , E le pupille sue sovra noi chine Brillar vedemmo.

L'indica lue nostr'aure appena attinse, Ci risovvenne la pietà degli avi, E quella Madre col sospir respinse Gl'influssi pravi.

Andò assalendo il morbo alcune vite,
Ma più rifulse indi il recato scampo :
A gare insiem di carità squisite
S'aperse un campo.

- Anco una Forte del più debol sesso Accorse agli egri, sorbì l'aer funesto, E consolò con dolci cure e amplesso L'orfano mesto.
- E visti fur della città i Maggiori Trar di Maria Consolatrice al piede, E in voto stringer tutti i nostri cuori A salda fede...
- E visti furo i cittadin più culti Coll' umil volgo unirsi , in Dio sperando , Ne de' beffardi paventar gl' insulti Maria invocando.
- Piace al Signor che la sua Vergin Madre Ne incori e affidi col suo bel sorriso, Si oh'aspiriam con opre alte e leggiadre Al Paradiso.
- Vera religion, ch' è tutta bella, Gaudio ne pinge in Dio, non vil cipiglio, Se lo onoriam ne' Sauti, e vieppiù in Quella, Cui nacque Figlio.
- Guasta dall'uom, religion ne pinge Non so qual Dio alterissimo, cui duole, Se a quella Madre che al suo sen lo stringe Drizziam parole.
- Fede in te sempre avremo, o Genitrice Dell'umanato, ver Lume divino! Tu sei potente in ciel, tu salvatrice Sei di Taurino!

## IL VOTO A MARIA.

Deinde dicit discipulo : « Ecce mater tua. » (Jon. 16, 27.)

Serpeggiava il malefico elemento
Cui dal Gange svolgea l'ira divina,
E, récato per l'aer morte e spavento,
Pur la dolce assalia sponda Taurina:
Dalla nostra città s'alzò un lamento
Alla Vergin, cui terra e ciel s'inchina;
E come gli avi già correano ad essa,
Corremmo a lei colla fidanza istessa.

Sciolto è il voto, innalzata è la Colonna, Che, or volge un anno, il cittadin ferrore Imprometteva alla superna Donna, Deprecando l'orribile malore: Speranza in lei vieppiù di noi s'indonna, Dacchè prova ci diè somma d'amore: Venne l'indica lue, tremenda apparve, Ma al cenno di Maria sedossi e sparve.

Ah! questo monumento una incessante
Sarà preghiera delle nostre schiatte!
Ei rammenterà sempre al viandante
L'inclite grazie che a Taurin son fatte.
Ve'l'immagin di Lei col Figlio amante,
Ch'orgoglio umano ed uman' ira abbatte!
Deh! nessun passi mai per questa via
Che il cor non alzi ver Gesu e Maria!

O Regina del Ciel, non è sgombrata La fera lue da tutti i nostri lidi! Piange al flagel Dertona sconsolata, E d'altre sponde a te s'elevan gridi: Pietà di loro! e sia Taurin salvata! Chiedi al Signor che a lui viviam più fidi; Digli che il vuoi; le menti in noi migliora, E il figlio tuo benediranne allora!

Deh, ci ottieni ogni don, ma più virtute
Di fraterna concordia e d'intelletto!
Qui l'alme vili sien di gloria mute,
Qui del bello e del ver splenda l'affetto!
Qui insidie di stranier non sien tessute,
Qui sia armonia di Prence e di soggetto!
Quiin paceo in guerra, in giubilo od in pianto
Stiane Maria sospitatrice accanto!

Tu dopo il Dio che s' umano in tuo seno, Sei l'Ente più benefico del mondo; La nobil Eva in cui non fu veleno; La vincitrice dello spirto immondo; L' umano cor che al divin Rege appieno Gradi, perche in amar fu il più profondo: Tu sei la donna in sua perfetta altezza; Degli angioli e di Dio sei l'allegrezza!

Invan sono in più secoli, ed invano Sonerà ancor di cieche menti il riso, Che il bel culto a Maria chiamano insano: • Noi la Donna onoriam del Paradiso; Noi giubiliam che il Reggitor sovrano Volgane, in braccio a lei, clemente viso; Noi sentiamo l'incanto celestiale D' aver madre una madre al Dio immortale! Quindi risponderemo all'infelice
Che corruccioso ti sogguarda e ghigna:
« Degli avi nostri fu consolatrice,
E nostr' umile pianto udi benigna!
Divine cose il nome suo ne dice;
Per esso in noi più caritade alligna!
Non sappiamo amar Dio fuorchè con Quella,
Che per noi l'ha nodrito a sua mammella!»

Che sono i monumenti? Iddio non chiede Statue e colonne, ma infiammati cuori. È ver, ma i sacri segni alzan la fede; Gridan d'età in etade: « Il Ciel s'onori! » Nobilitan le vie dov' hanno sede; Collegano i nepoti a' lor maggiori; Son degl'ingegni sconfortati al guardo, Qual movente a bell'opre, alto stendardo.

Or questo novo segno al vicin tempio Appellerà ogni giorno i passeggieri : Quivi la maestà, quivi l'esempio Degl' incessanti aneliti sinceri, Ad ossequio talor costringon l'empio, L'invaghiscon talor de' pii misteri; E s' egli te, Madre d'afflitti, implora, Il miri, il tocchi, — ed è tuo figlio ancora!

## LA MADRE DEGLI AFFLITTI.

Monstra te esse matrem !

(Av. m. st.)

- O Vergin santa, che il Signore elesse Per nascer dal tuo sen Uom de' dolori, Uom che modello a tutti noi splendesse!
- Tu, benchè pura, non respingi i cuori Che a te sorgon macchiati, e come il Figlio Brami scampo e non lutto ai peccatori.
- Deh, volgi anco su me quel divin ciglio Che sempre da clemenza è intenerito Verso chi prega dal suo tristo esiglio!
- Io t'amai da fanciullo, indi partito
  Da te sembrai, ma spesso a te pensando,
  De'lunghi errori miei gemea pentito;
- Ed in que'giorni di dubbiezza, quando Della fallaccia dell'orgoglio mio Pur meco stesso mi venìa crucciando,
- Un bisogno invincibile d'Iddio Talvolta m'assaliva e mi parea Che a speranza da te mosso foss'io.

- E se in un tempio allor mi ritraea, Cercava la tua immagine, e in quel viso Virgineo e celestial fede io ponea.
- E gioiva al pensar che in paradiso, Appo il fulgor dell'eternal bellezza, Brillasse d'una femmina il sorriso!
- Il sorriso di madre a pietà avvezza, Ed al desio che in virtù crescan lieti Quei cari figli ch'ella tanto apprezza.
- Non badar, no, se troppo a' consueti Sentier d'infedeltà raddotto m'hanno Miei giovenili affetti irrequieti,
- Più fermo or t'amerò, più non trarranno Lunge i miei passi da tua dolce via : Fuor d'essa tutto vidi essere inganno.
- Degna di te non è l'anima mia, Ma pensa ch'opra è pur del Benedetto Che da te nacque, e che per me patia.
- Riconduci quest'alma al tuo Diletto, Digli che sempre in esso e in te sperava, Digli che tu di confidar m' hai detto!
- Digli che il danno mio t'addolorava, Digli che l'amor tuo salvo mi vuole, Digli che a te dal Golgota ei mi dava!
- Tai dalla madre udendo alte parole Arriderà, siccome ai sapïenti Tuoi desiderii tutti arrider suole.

### 188 LA MADRE DEGLI AFFLITTI.

Se gli spiacquero in me cuore ed accenti, Cuore ed accenti mi darà novelli, Si che più caro a dritto io gli diventi.

Santificata l'arpa mia più belli, Più fervid'inni eleverà, dicendo Come gli afflitti dal periglio svelli.

E forse allor più d'un che va fuggendo Sdegnosamente la tua pia chiamata, Te d'illusi ignoranti idol credendo,

Fermerà il passo perch'io t'ho cantata, E ridirà: — Ma chi è mai costei, Che pur da quell'altero è commendata?

Alzando gli occhi imparerà chi sei; Stupirà, t'amerà, nobil rossore Avrà, qual ebbi degl'indugi rei.

Ma, deh! ti mostra madre al peccatore Pur se debole ei resta, e se talvolta Inchinato a viltà gli scerni il core.

Poca mia possa, ma tua possa è molta; Per balze, per fiumane or tremo, or cado, Ma, qual ch'io sia, tu le mie grida ascolta,

Spesse fiate in malagevol guado
Mi porgesti la mano, e uscii dell'onde;
M'alzi tua dolce man di grado

Da questi rischi alle celesti sponde!

### DIO E MARIA.

Astitit Regina a dextris tuis. (Ps. 44.)

Umile sì, ma ardimentoso il core Sorga dal fango e si sollevi a Dio: Cinto d'argilla, ma di te, Signore, Figlio son io!

Bella e la terra, e i favillanti strali
Del nobil astro che il suo sen feconda,
E il di e la notte, e i fiori e gli animali,
E l'aere e l'onda.

Bello è l'imper dell'uom su gli elementi: Ei gioia cerca, e gioia sogna o trova; Ma sete sempre han suoi desiri ardenti Di gioia nuova.

A me non bastan tue bellezze, o terra; Le indagai tutte, le ammirai, le ammiro; Ombre son vaghe, e morte a lor fa guerra: Io il ver sospiro.

Ed in te solo è il vero, o impermutato Bello ineffabil che allumasti il sole, Ed a' tuoi figli nella polve hai dato Vita e parole. Chi sei? nol so. Chi son? nol so. Ma pure Traluci a me, benchè ti copra un velo; In mille voci annuncian tue fatture Il Re del Cielo.

Ma delle tue fatture la più bella, Quella che più di grazia è portatrice, Quella che più ti rappresenta, quella Che al cor più dice,

Ell'è Maria, la Vergine, la Figlia Dell'Uomo, in Ciel fatta a' fratei reina, La femminil pietà che s' assomiglia Alla divina!

# UN FILOSOFO.

Lex lux. (Prov. 6, 23.)

Doro indefessi studii, Sopra vantate carte Giustin vedea non fulgere Fuorche bugiarda un' arte Con cui l'audacia illudere Del fervido mortal, E il ver col falso mescere, E la virtù col mal.

A nobil ira il mossero Il vil, cinico riso, L'epicurea mollizie, Il duro stoico viso; In tutte scuole un' invida Di laudi fame e d'or; Sul labbro la giustizia, L'iniquità nel cor.

E si squarciò dagli omeri Nel suo corruccio il manto; Gettò i volumi turgidi, Scevri per lui d'incanto, E con profondo gemito Disse: — « Non v'è quaggiu Luce che guidi i miseri A verità e virtù!» — « Evvi! » gli grida un provvido
Vecchio che i lagni udia.
Giustin lo mira attonito,
Poi dice: « No! follia! » —
« Follie ti svolser gli uomini
( L' altro risponde allor);
Leggi quest' alte pagine! » —
« Chi le dettò? » — « Il Signor! »

Tra speranzoso e incredulo Giustin quel libro afferra: Le carte eran profetiche Che a tutti error fan guerra, Che svelan ne' primordii D' umanità il fallir, Poi l'empio Giuda e il Golgota, E d'un Iddio il patir.

Gli sconosciuti oracoli
Il dubitante aperse,
E d'Isaia nel cantico
Lo spirito sommerse.
Legge: — « Ascoltate, o popoli,
« D' ira divina il suon:
« Io Re del Ciel, di vittime
« Infastidito io son.

« Incensi ed inni perfidi

« Il mio intelletto abborre : « Premio di voti ipocriti

« Non mai sperate côrre; « Sangue le mani grondano,

« E voi le alzate a me?

« Tergetele, o miei fulmini

« Diran che Dio ancor è!

- « Pur se le destre s' ergono
  - « Sincere a me tuttora,
    - « Se rei pensier non serbano « Più in vostro cor dimora,
  - « Se torna altrui benefico
  - « De'figli miei l'oprar,
  - « Credete voi ch' io sappia « Miei figli sterminar?
- « Oh! se a pupilli e vedove « Esser vi veggio scampo,
  - « Venite a me : le folgori
  - « Non seguiranno il lampo :
  - « E fosser come porpora « Sanguigne l'alme pur,
    - « Al par di neve candide « Le rivedrà il futur! »
- Quelle or minaci or tenere Parole d'un Iddio Scosser Giustino, ed avido Le carte allor seguio; E giorno e notte al mistico Libro lungh'ore ei diè: Novi conobbe gaudii; Amò, sperò, credè.

A mastri e condiscepoli
De' suoi passati errori,
Move, ed in pria l'accolgono
Con risi e con furori:
Stupiscon poi del placido
Suo forte ragionar;
Miransi, e forse pensano:
« Filosofo ancor par. »

Ed ei coll'invincibile
Possa del dir verace
Eccita santi aneliti
Di carità e di pace:
Più d'un mortal da glorie
Superbe visto fu
Trar con Giustino all'umile
Scienza di Gesù.

Invano, invan rammentano
Vigliacchi amici al forte,
Che della Croce ai nunzii
Leggi minaccian morte:
Invano a lui, se i vizii
S'ostina a maledir,
Tremanti vaticinano
Scherno, prigion, martir.

- « Oh mal pietosi e timidi!
  Risponde al caro stuolo,
  Sappiate che un orribile
  Martirio esecro solo,
  Quel che patii nel misero
  Mio giovanile error,
  Quando tra fedi varie
  Mi vacillava il cor.
- « Al vero nata l' anima Nel dubitar si snerva; Quindi a sospetti ignobili Fatta ogni di più serva, Discrede l' amicizia, Discrede ogni virtù; Nessun eccelso palpito Suoi giorni abbella più.

- « Ma, dacchè i vili dubbii Cacciai dall'intelletto, E potei diva accogliere Filosofia nel petto, Dacchè imparai qual abbia La vita alto valor, E affratellato agli uomini Conobbi il Redentor;
- « Io da quel di mi pascolo Di forza e di speranza, E questa è gioia intrinseca Che tutte gioie avanza: Il vivere emmi grazia, Grazia mi fia il morir; Uom mi potrebbe estinguere, Ei non può Dio rapir! »
- Il predicar fulmineo, I trionfanti scritti Prima fur detti insania, Poi detti fur delitti; Ed ecco il pio filosofo In ceppi rei giacer: Eccol d'iniquo giudice Gl'insulti sostener.
- -- « Che ti giovar gli stolidi
  Del Nazareo costumi?
  Se brami scampo, ossequio
  Presta ad Augusto e a' numi:
  Mira per quei che agl'idoli
  Incenso negan dar,
  Mira i parati eculei,
  Mira i flagei d'acciar. »

Non si smenti nell'ansia Della terribil ora; Mostrò come un Apostolo Opri, patisca e mora: Al giudice, a'carnefici Perdono oppose e amor, Ed il sublime esempio Nobilitò altri cor.

Venner con lui dal carcere
Ai barbari supplici
Intemerata vergine
E cinque eletti amici:
La giovin fra gli strazii
Un gemito mandò;
Giustin mirolla, e impavida
Gli strazii sopportò.

<sup>&#</sup>x27; Con S. Giustino furono martirizzati cinque suoi amici ed una fanciulla per nome Caritana.

#### SAN CARLO.

Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. (Jon. 10, 11.)

On! quanto degno è di fiducia un grande Di pietà e sacrificii operatore, Che fu debol mortale, ed ammirande Forze trovò nel suo sublime amore! Fama antica non è che voci espande Sovra Carlo, d'Insubria almo Pastore; Ei visse quasi ieri, e sue pedate In tutto il suol natio sono stampate.

E perocchè de' secoli non volve
Oscura nube di sua vita i fatti,
Dir non possiamo : « Era d'un' altra polve,
Era di tempi al dolce errar men atti. »
Dir non possiam : « Noi tal etade involve,
Che irresistibilmente al mal siam tratti. »
Ma ravvisiam come in orrendi tempi
Possan pur di virtù fulgere esempi.

Sotto il tempio gigante di Milano
Un delubro contien la sacra spoglia;
Colà viene il devoto da lontano,
E de'commessi falli si cordoglia,
E fede ha ch'ivi niun pregar sia vano,
E torna speranzoso alla sua soglia;
E narrato è di cuori, un di perversi,
Che furono per sempre al ciel conversi.

Talora a quel delubro io discendea
Dubbio su tutto, e quasi su Dio stesso,
E lung'ora solingo ivi gemea
Da sciagurate passioni ossesso,
Poi vedea mover giù dalla scalèa
Il poverel da'suoi malori oppresso,
Ch'appo il corpo del Santo s'inchinava,
E di lui la beata alma pregava.

La fè del poverello io con dolcezza Invidiando, era commosso al pianto, E vergognava della ria stoltezza Che sovente di senno usurpa il manto; E allor tutta splendeami la bellezza Del culto ch'elevar può l'uom cotanto; E Carlo io pur pregava, e in me largita Tosto sentia di maggior fede aita.

Sempre onorai quel forte: ad onoranza M'astringon que magnanimi mortali, Ch'osano concepir l'alta speranza Di sveller d'infra il mondo orrendi mali; Ch'osan, non per vendetta od arroganza Contro a poter di soverchianti eguali, Ma di Dio per amore e delle genti Confonder dell'iniquo i rei contenti.

Di Carlo a'tempi, violenza e orgoglio Spesso ne'sommi e oscenità regnava, E de' vili costumi il turpe loglio Indi più nella plebe pullulava; Innocenza per tema e per cordoglio Da ogni parte ascondeasi e palpitava, E se la raggiungea braccio nefando, Irrugginito era di legge il brando.

- E perchè inetta era la legge ultrice, L'uomo spogliato del paterno avere, E il padre de la vergine infelice Che a lui rapita avea truce potere, Fean la propria lor destra esecutrice Di cieche stragi e di perfidie nere, E in mezzo al sangue gli uomini cresciuti L'ire feroci esser credean virtuti.
- E per maggior calamità d'allora Premeano Italia immiti ferri estrani; Onde tra parte e parte ardean tuttora Più frequenti gli oltraggi e gli odii insani; E perchè il volgo stolido peggiora Quando vien retto da esecrate mani, La podestà straniera incrudelia Quanto più il volgo oppresso l'abborria.
- E in si gravi sciagure, onde cotanta L'ignoranza el 'obblio dell' Evangelo, Anche la schiera che dovria più santa Sfavillar, perchè interprete del Cielo, Campioni egregi aveva, sì, ma oh quanta Feccia sol mossa a farisaico zelo, Inimica di Roma, e sovvertente Co'rei costumi ipocriti la gente!
- Su' tristi giorni suoi Carlo fremea:
  Data non gli era onnipossente mano,
  E pur argin gagliardo imporre ardea
  A quel di vizi orribile oceano.
  Non disperò della sublime idea,
  Il soccorso affdandol sovrumano,
  Vide ch' altri giovar uomo può sempre,
  Se a virtù somma sè medesmo tempre.

Dio benedisse quell'eroica brama;
Il suo servo su molti altri estollendo,
E tal gli diè di giusto Presul fama,
E linguaggio amorevole e tremendo,
Che, mentre de' perversi ad ogni trama
F'u visto questi oppor senno stupendo,
Ad amarlo costretti o a paventarlo,
Tutti il messo di Dio scerneano in Carlo.

Chè se rigore e dignitosa vita
Il Vescovo integerrimo imponeva,
Ei pria mollezza avea da sè sbandita,
E co' poveri il pan condivideva,
E l' austera sua mente era addolcita
Da quel sorriso che gli afflitti eleva;
Co' superbi terribile soltanto,
D' ogni infelice intenerialo il pianto.

Del paterno suo cor fur monumento
Ospizi per famelici ed infermi,
E istituti ove sprone ed alimento
Dato venia d'intelligenza a' germi,
E il suo forte, moltiplice intervento,
Ove occorrean contr' ingiustizia schermi,
E l'impulso ch'ei diede a' patrii ingegni
Verso i nobili fatti e i pensier degni.

Sua immensa carità, suo santo ardire Suscitogli appo il trono alti nemici; A impudenti rampogne, a spregi, ad ire, Grida si mescolar calunniatrici: Nudrir fu detto scellerate mire, Tutti i dolenti a sè facendo amici; Dei regi udissi schernitor chiamato, Che il lituo avea sopra gli scettri alzato. Lasciava ei che la collera stridesse; E della Chiesa ognor sostenne il dritto: Finchè vestigi sulla terra impresse Contro a sè vide mosso empio conflitto; Ma se alcun della grazia ai lampi cesse; Con gioia obbliò Carlo ogni delitto; E spesso tal, che più l'aveva offeso, Alfin d'amor per lui sentiasi acceso.

Gl'implacati di Carlo abborritori Quai tra' mortali furo? I farisei! La più abbietta genia di traditori! Color che in ogni età sono i più rei! Color che della Chiesa ambian gli onori, Poi core e mente ribellaro a lei! Que'sacerdoti che fautor si fanno Di sfrenatezza eretica e d'inganno!

Chi è quell'infelice maledetto
Che porta in fronte i torvi occhi di Giuda,
E come Giuda si percuote il petto.
Perchè più in rimirarlo altri s'illuda?
Schiavo sempre viss' ei d'iniquo affetto?
Di virtù l'alma ebb' egli sempre ignuda?
O dopo aver d'amor di Dio avvampato,
Cadde e non sorse, ed a Satàn s'è dato?

Per quai sequele di misfatti orrende Scritte nel libro degli eterni guai, Dove cancellatrice più non scende Del sangue di Gesù stilla giammai. Un mortifero bronzo oggi egli prende, E d'empia gioia brillano i suoi rai? A'rei socii sorride, esce del chiostro, E l'arme sotto il manto asconde il mostro Si! del truce delitto ei socii avea!
Ed appunto i supremi del convento!
Eran tre, questi indegni, e li stringea
D'infernale amicizia giuramento.
Lor chiostro che di santi un di fulgea,
Fatto avean di turpezze abitamento.
Ministro e amico loro astuto e forte
Era colui che or volge opra di morte.

Uscito appena il perfido omicida, Guardansi e impallidiscono i preposti, E un di costoro all'assassino grida: « Riedi! il sappiam che intrepido oguor fosti; Questo novo cimento or mal t'affida; Riedi! sii obbediente a' cenni imposti! » Ma in covil di superbia e di licenza Vano e risibil nome è obbedienza.

- "Ahimė! questi prorompe, ei non m'ascolta!
  Che faceste, o compagni, a suscitarlo?
  Gagliarda fu l'offerta sua, ma stolta,
  Di tor dal mondo l'esecrato Carlo.
  Sempre scherniste di dolore avvolta
  La presaga alma mia, ma il vero io parlo:
  Tanto di colpa in colpa osi vi feste,
  Che omai l'abisso a tutti noi schiudeste. »
- « Codardo! esclama un de' compagni; pensa Che ognor la sorte al nostro messo arrise; La sua destrezza in tutte imprese è inmensa, E altre volte le man di sangue ha intrise. Move or egli ad oprar fra turba densa, E fian le menti da terror conquise, Si che non arduo esser gli dee celarsi, E illeso nelle tenebre ritrarsi. »

Il terzo ostenta egual baldanza, e dice:
« Purch' egli atterri il Vescovo odiato!
S'anco andasse scoverto l'infelice,
E in ferri tratto, e a morte strascinato,
Chi potrà dimostrar ch' eccitatrice
Fosse la nostra voglia all' insensato?
Al venerevol Carlo inni alzeremo,
E il suo uccisor cogli altri imprecheremo. »

Intanto l'omicida affretta il passo,
E suoi preposti a sogghignar si sforza;
Sembragli il loro cor vigliacco e basso,
Quand'è più d'uopo irremovibil forza;
E dice: « Io ben son certo che a me lasso,
Se la prospera stella oggi si smorza,
Intenti solo ad evitar lor danno,
Costor l'amistà mia rinnegheranno.

Spero che gioîrò di mia vittoria,
Ed eroe da lor labbra udrò chiamarmi!
Quel Carlo ch'ogni nostra ascosa istoria
Investigare osava e minacciarmi,
Vedrà come del lituo anzi la boria
Per la salute del mio chiostro io m'armi!
Ma s'io perir dovessi?... oh allora tutto
Meco trarrò l'empio convento in lutto! »

Giunge il ribaldo al vescovil ricinto,
Ed ascende al tempietto, ove il Pastore,
Da'famigliari sacerdoti cinto,
La preghiera seral porgea al Signore.
Ivi d'oranti assai stuolo indistinto
Piamente con esso effondea il core:
Palpita mal suo grado l'omicida,
E ancor « Ti penti! » l'angiol suo gli grida.

Ma soffocò tutti i rimorsi, e rīse
Dell'angiol suo e di Dio, come di larve.
Con ira gli occhi sovra Carlo affise,
Ed escerando zelator gli parve.
A liberarne il mondo si decise,
E certo il proprio scampo gli trasparve;
Allo scoppiar dell'avventata morte
Ratto balzar fidava oltre le porte.

Salmi sciogliendo il Presul benedetto, Quel nobil verso di David dicea: « Non si turbi nè tremi ora il mio petto! » Quand'ecco sfolgorar la canna rea. Al fero tuono, ognun d'ambascia stretto Dal suol sorgendo, « Ov'è il fellon? » chiedea. Da tergo il colpo giunto era su Carlo, E, oh prodigio! non valse ad atterrarlo.

« Non si turbi pè tremi ora il cor mio ! »
Con ferma voce ripigliò il Prelato,
E in ginocchio rimase a lodar Dio,
Ed a pregar pel mostro sciagurato.
S'udi questi ulular : « Preso son io ! »
E il giorno maledire in ch' era nato,
Ed il padre e la madre, e più il perverso
Chiostro, ov' ei s' era in tutti vizi immerso.

Taccia il mio carme le bestemmie atroci
Del traditore e l'infernal suo riso,
Quando mirò degli abborriti soci,
Appo i supplizi, impallidito il viso;
E taccia come, anco all'estreme voci,
Ei sperar ricusò nel Paradiso:
L'alma sua dal carnefice spicçata,
Fu dal re dei demon presa e baciata.

Benchè mirasse nel suo clero istesso
Carlo intelletti perfidi cotanto,
Lo sperante suo cor non fu depresso,
Ma allor anzi doppiò di zelo santo;
Non ebber più nel santuario accesso
Tai che d'avi o d'ingegno avean sol vanto;
Purificata ei la lombarda Chiesa
Volle ed ottenne, ad alti esempli intesa.

Mentre corregger egli e sublimare I suoi tempi ed i posteri anelava, E in peste orrenda visto fu esemplare Di pietà fra la turba afflitta e ignava, E in nessuna miseria il casolare Del poverello ei mai non obbliava, Pur non tacea di basse alme lo sdegno, Ed era ei spesso ai vilipendii segno.

La luce de'suoi fatti alle sincere
Menti dimostra qual mortale ei fosse;
E quando ascese alle superne sfere,
Confusa alfin calunnia ammutolosse.

Della Chiesa ogni santo condottiere
Sovra l'orme di Carlo indirizzosse,
Ed oggi ancor sulle lombarde rive
Delle virti del Grande il frutto vive.

Io nulla son, ma ad onorarti appresi, E so che sei possente appo il Signore, E con te al tuo sepolero mi prostesi, Ed il pensare a te m'innalza il core : Odimi, Carlo, e i miei sospiri accesi T'abbian per me ne'cieli intercessore! Delle giust' opre caldo amor chiegg' io. Chieggio vederti un giorno in seno a Dio. Tra gl' Itali non v' ha petto gentile ,
Cui soave non sia la rimembranza
Di pastor si benefico all' ovile,
D' uom ch'agli altari die tanta onoranza.
Chi, solcando il Verban con petto umile ,
Non mirò intenerito in lontananza
L'antica Arona, ove le limpid'acque
Lietamente dir sembrano : « Ei qui nacque! »

In anni oggi remoti e sempre cari, Quell'amabii pur fei pellegrinaggio. Gli ultim'astri fulgean tremoli e rari, Perocch'era una prima alba di maggio, E sui monti segnava oggetti vari Impallidito della luna il raggio, Finche cedendo a luce più gioconda, Più languidetta in cielo era e nell'onda.

Ed allor sulle cime orientali

Rosseggiavan leggere nugolette,
E spuntavan del sole i dolci strali,
Qua e là indorando le contrarie vette;
Ed i fiotti del lago or dianzi eguali
S'increspavano al tocco delle aurette,
E nel lor fasto signorile e vago
L'isole risplendeano in mezzo al lago.

E le spiagge lunghissime e distanti, E le molli e le ripide pendici Mostravan con moltiplici sembianti I lor tugurii poveri e felici, E i campanili de' tempietti santi, Ove già del mattino ai sacri uffici Del vigil bronzo l'eccheggianti note Chiamavan le rideste alme devote. Oh quali eran miei palpiti veggendo Arona, verso cui più concitati Dal desiderio andavano battendo I remi de nocchieri affaticati! Colà s' innalza, e sta benedicendo Colossale un'effigie i lidi amati: L'effigie del Pastor, per cui d' Arona Benedetto nel mondo il nome suona.

Su quell'alto colosso eran mie ciglia Lungamente fissate da lontano, E quella fe che a tutto il cor s'appiglia Da me espelleva ogni pensier profano. Parea al mio spirto pien di maraviglia, Che il Santo stesso, alzando ivi la mano, Accennasse di Dio le creature Benedir tutte, e benedir me pure!

Come allora, oggi esclamo con affetto:
Proteggi, o Carlo, la Lombarda terra,
Ed ogn' Itala sponda, ed ogni petto,
Ovunque ei sia, che preci a te disserra!
Se germe è in noi di ben, rendil perfetto,
All'opre vili insegnaci a far guerra,
Veglia su noi qual padre, ed i tuoi figli
Sprona e guida a vittoria infra i perigli!

# SANTA FORTUNULA.

Bonum certamen certavi.
(Tim. II, 4, 7.)

En a te pur, Fortunula immortale, La fronte mia s'atterra. Deh! chi sarà che ne discopra quale Vivesti in sulla terra?

Nulla di te sappiam, fuorche il bel nome E la tomba che il porta, E a chiari indizi di martirio, come Per nostra fè sei morta.

L'ossa inadulte e il teschio venerando Sembran dir che donzella Eri trilustre, allor che iniquo brando Sveno tua salma bella.

Forse del padre e della madre amata Che per Gesù moriro, Piangendo sul sepolcro, indi infiammata Sentivi te al martiro;

Nè senza loro, e senza il paradiso Più viver, no, potesti, E magnanima gl'idoli hai deriso, Ed ai leon corresti. Forse malgrado genitori insani Che con minacce e grida, E con tenere lagrime e con vani Spregi voleanti infida,

Dal lor sen con angoscia ti strappavi Per abbracciar la Croce, E spirando al battesmo li invitavi Con amorosa voce.

E forse allora e padre e genitrice Commossi al detto caro, Sclamavan: «Siam cristiani!» e la cervice Porgeano all'empio acciaro.

E forse della vergine alla morte, Tal, che sue nozze ambia, Eternamente farsi a lei consorte Volle, e con lei moria.

Noi pure eternamente in ciel vederti, O vergin, sospiriamo, E il pregarti n'è gioia, ed esser certi Che in te un'amica abbiamo.

Due menti pie tua spoglia hanno raccolta E tratta a queste sponde, Ambe quell'alme a te devote ascolta, E sien per te gioconde.

E chiunque a Fortunula s' inchina Gentile ottenga un core Che lieto porti alla beltà divina Immensurato amore!

## SANTA FORTUNULA.

210

E le afflitte, scampate appo quest'ara Dalle mondani frodi, Obbliin lor pene, celebrando a gara Di te, di Dio le lodi.

## SANTA FILOMENA.

Laudate Dominum in sanctis ejus.
(Ps. 50, 1.)

- Vidi sembianti di disdegno accesi, Quando dapprima infra devoti cuori Nome sonar di Filomena intesi:
- E chiesta lá cagion di tai rancori, Udii fremiti alzar, che così poco L'unico Ver, l'unico Iddio s'onori!
- « Perche, gridavan con alterno foco, Perche non al Signor dell' Universo, Ma a novelli suoi santi ognor dar loco?
- « Culto quest' è risibile e perverso ! Secoli di barbarie lo foggiaro ! Distruggerlo omai dee secol più terso ! »
- De' corrucciati al querelarsi amaro Applaudiron taluni, ed applaudendo Senno svolger sublime essi agognaro.
- Io non capii qual fosse lo stupendo Argomentar di quegl' ingegni acuti, E meditai, nè tuttodì il comprendo.
- Alla luce del Bel mi sembran muti, Se stiman colpa o ignobiltà un amore Portato a petti in santità vissuti.

- Ne so perche sia di barbárie errore L'aver per sacre l'ossa di que' forti, Che a noi lasciàr d'alta virtu splendore;
- Nè scorgo quale al nostro secol porti La Chiesa oltraggio, quando ancor favelli D'egregi estinti, e ad imitarli esorti;
- E n'esorti a pensar che vivon quelli Non senza possa al Re del Cielo amici E lor pietate ad invocar ne appelli.
- A te, Religion, credo che il dici, Ma se tacessi, anco ragione il grida : Anzi al Giusto si curvin le cervici!
- Io così sento, e quindi appien m'affida Ogni defunto sugli altari alzato, Bench'altri al volgo me pareggi, e rida.
- E m'affida ogni tumulo illustrato Da indubitati segni, in cui ravviso Ch'ivi hann'ossa di martir riposato.
- Chè, se storia pur manca onde provviso Venga al desio dei posteri, a me basta Nome d'ignoto assunto in paradiso.
- Il caro nome tuo solo sovrasta Evidente alla terra, o Filomena, Ma indarno inclito onor ti si contrasta.
- Parla il tuo avello, e d'alta grazia è piena L'ampolla di quel sangue che spargesti Per Gesù, in chi sa qual crudele arena!

- Sensi di fe, d'amor si son ridesti In color cui tue spoglie e il venerando Tuo dolce impero il Cielo ha manifesti.
- Sensi di fe e d'amore e donde e quando Cessaron d'esser palpiti gentili, Che a bassi affetti inducono a dar bando?
- Ah no! Color che ad una Santa umili Porgono omaggio, memori ch'è santa, Pronti non sono ad opre e pensier vili!
- Nel memorar somme virtudi, oh quanta Riconoscenza per quel Dio si sente Che alzò i mortali a dignità cotanta!
- Il tuo sepolcro a questi di presente Ne dice, Filomena, alti dolori Pel vero sostenuti arditamente.
- Nè discreder possiam che tu avvalori Di quei le preci che, a te innanzi proni, D'aver simile al tuo chieggon lor cuori.
- Ne mi prende stupor se forse a' buoni Sembrò in lor sante visioni udirti, E imparar di tua morte le cagioni,
- E se degnando alle lor brame aprirti, Ottenesti da Dio che in premio a fede S'annoverasser fra i più eccelsi Spirti.
- Infelice quel torbo occhio che vede Ne'culti nostri amanti e generosi Frode o stoltezza, e accorto indi si crede!

# SANTA FILOMENA.

Alma beata, impetra che siam osi D'amarti e benedirti infra gli scherni Degl' intelletti freddi e burbanzosi.

Ispirane il desio de' lochi eterni, E anco i nemici tuoi vinci ed ispira! Chiedi al Signor che tutti noi governi

Luce di carità, non luce d'ira!

214

## LA BENEFICENZA.

Esurivi enim, et dedistis mihi manducare. (Mattu. 26, 35.)

Mextrae tanti di nome e d'or potenti Volgono a vanitate e nome ed oro, Nè a taluni più bastano i contenti Che sulla terra Iddio concede loro, Mentre a meglio goder cercan furenti La propria gioia nell'altrui disdoro, Simili a falsi Dei d'età lontane Che a'lor piedi volean vittime umane;

> E mentre mirando Que'ricchi malvagi Il volgo fremente Che invidia lor agi, Esagera, infuria, Invoca dal Ciel Su tutti i felici Sanguigno flagel;

Que' flagelli rattiene il ricco pio Che riparar gli altrui misfatti agogna, E oprando assai per gli uomini e per Dio, Anco d'essere inutil si rampogna: Degl' innocenti aiuta il buon desio, Gli erranti tragge a salutar vergogna; Onora l'arti ed anima l'artiero, E chiamar vorria tutti al' bello, al vero. Il volgo commosso
Ripensa, si calma,
Capisce che il ricco
Può aver nobil alma;
Insegna a', suoi figli,
Che pace e lavor
Del povero sono
Salute e decor.

Salve, o di carità sacra fiammella
Che accendi il cor del pio dovizioso!
Se a noi mortali fulgi or così bella,
Qual fulgi tu dell'anime allo Sposo?
A lui che, tutte mentre a sè le appella,
Le appella a mutuo affetto generoso!
A lui che quando cinse umano velo,
Ci palesò che tutto amore è il Cielo!

Amore santifica
Tesori e palagi,
Amore santifica
Tuguri e disagi;
Amor sulla terra
Può tutto abbellir,
L'impero, il servire,
La vita, il morir.

Amato molto, amato sia il Signore
Ch' è modello de' ricchi impietositi!
Amato molto, amato sia il Signore
Modello ai cuori da sventura attriti!
Amato molto, amato sia il Signore
Che noi vuol tutti alla sua mensa uniti!
Amato molto, amato sia il Signore
Che per l' anime umane arde d' amore!

Oscuro o potente, Di Dio tu sei figlio, Fratello degli Angioli, Ancor che in esiglio! Gran fallo ci avvolse Nel fango e nel duol: Amiam! ci fia reso Degli Angioli il vol!

## UNA DONNA.

\*Quoniam mulier sancta es et timens Dominun (Judrin. c. 8, 29.)

Nora è a me sulla terra una mortale Che dal Ciel tutti i doni ebbe più chiari : Poch' alme han forza d'intelletto eguale, E fior dal meditar colgon si rari : S'alza di fantasia su fulgid'ale, E a'più posati ragionanti è pari : Pronta discerne il ver, pronta l'addita, E tanta luce è da umiltà addolcita.

Cinta ell'è di ricchezze e di splendore, E le aggradano brio, riso, favella; Tutte potrebbe del suo viver l'ore Incantar con magia sempre novella: Par che deliziato il suo bel core Ogni affannoso sentimento espella; Ma questa d'eleganti arti regina Nutre d'egregi fatti ansia divina.

E color che l'ammirano raggiante
D'ingegno e grazia in suoi ridenti crocchi,
Ignoran che fissati ha poco avante
Sopra miseria spaventosa gli occhi;
Che sua candida man dianzi tremante
Alzò il mendico prono a' suoi ginocchi;
Che il delicato pie stanco or riposa
D'aver recato ad egri aita ascosa.

De'suoi giorni in sull'alba acerba morte Rapito a lei la dolce madre avea; Ma il padre in sen chiudeva anima forte, Anima avversa ad ogni bassa idea: Ei della figlia le pupille accorte Volgere a desideri alti sapea: Pensante crebbe, e in ogni tempo ambio Il sorriso del padre e quel di Dio.

Data fu la sua destra a mortal degno
Di tesauro si bello e invidiato.
Lontana dal natio, gallico regno,
Mosse al diletto suo compagno a lato:
Non mirò i novelli usi con disdegno,
Non portò di straniera orgoglio usato:
Amò la nova patria, amò l'antica,
Visse de' giusti d'ogni lido amica.

Il livor de'volgari alla gentile
Perdonò, l'esser nata in altre sponde,
Tanto le piacque farsi a noi simile
Avvezzando le sue labbra faconde
Non solo al bel, sonante italo stile,
Ma al dialetto che di Dora all'onde,
E in tutte le dolci aure subalpine,
Bench'irto, par che ad amicizia inchine.

Ai genitori dell'amato sposo
Abbelli reverente i vecchi giorni,
Pero che ognor fu suo pensier pietoso
Che da nostr'opre gloria al Signor torni,
E da noi con amor religioso
La voce del vicin di rose s'orni,
E dal Ciel maggiormente al dolce sesso
Recar sollievo altrui venga commesso.

Ma a costei non bastava entro sue mura Spander pietà, sorriso, amore e pace: Dello spettacol dell'altrui sventura Nel petto le scendea duol si verace, Che santá spesso l'assalia paura D'appagarsi in virtu scarsa e fallace: Pareale ch'á indigenza oro gittando, Poco pur sia di carità al comando.

Allor si fu che a visitare assunse Il tugurio di gioia derelitto; Allor si fu che più desio la punse Di commoversi al gemer dell'afflitto; Allor, com'angiol, fra i sospiri giunse Di tapine espianti il lor delitto; Allora, insieme a facil don, largiva Fatiche, ambasce, carità più viva.

Per alcun tempo di celar s'impose Ai leggeri del mondo i passi santi : Non già che paventasse le vezzose Celie dell'alme vili ed inamanti, Ma perchè vereconda ella ognor pose L'orme sue pe'sentieri al ciel guidanti : Poi cotal luce sue bell'opre diero, Che ad alcun più sottrar non si potero.

Fra i tristi cuori ond'era impietosita S'annovravano quei delle infelici, Che, sebben colpa in lor venga punita Da universale scherno e leggi ultrici, A risorgere ancor bramano aïta, E affetti serban di virtute amici: Men proprii falli che gli altrui talvolta Più d'una d'esse han nell'obbrobrio avvolta.

In pria delle dolenti incarcerate
Si fe' consiglio, e al lor governo diessi:
Da lei furo ivi pene alleviate,
E di religion gaudii concessi:
Furon le trepidanti alme incorate,
E talor vinti cuor più duri istessi:
Dove eran pria disordine e furore,
Addusse pace, penitenza e amore.

E non fugaci benefizi questi
Brillàr di caldo ma incostante petto:
Riede ogni giorno in quegli alberghi mesti,
E vi sparge opportun, soave detto.
Acqueta ivi gli spirti ad ira presti,
Ispira cortesia col dolce aspetto:
Il sincero ammendarsi o loda o sprona,
E i migliorati cuori guiderdona.

Ma pur fuori del carcere infinite
Donne e fanciulle in duol veggionsi immerse,
Che per amor falliro e fur tradite,
Ed ahi! di fama più non vivon terse.
Rialzarsi vorrian, ma da inaudite
Sorti vittima son d'alme perverse:
Sottrarsi anelan da periglio ed onta;
Ov'è una destra a sostenerle pronta?

Tal destra ecco a lor tendersi! ed è quella D'una mortal, che, siccom'angiol monda, Pur contro al suo decoro non appella L'inchinarsi a infelice vagabonda, L'udirla con dolcezza di sorella, L'aprirle un tetto ove il suo pianto asconda. D'afflitte ed oltraggiate a molta schiera Quel pio rifugio è di virtù carriera.

Non somiglia a prigion, non è prigione;
Ad entrarvi le ree non son costrette:
Nè quelle, che invocata han tal magione,
Ivi da forza fremon quindi strette.
Asilo è d'alme per rimorso buone,
Che lavorano e gemono solette,
E pregano il Signor pel mondo tristo,
Che il lor fallir con empio scherno ha visto.

Poscia che fu quel mite albergo eretto
Per pensier della donna generosa,
Provvide ella che attiguo un altro tetto
Sorgesse a secondar vaghezza ascosa
D'ammendate, che in velo benedetto
L'anima aver chiedeano a Gesù sposa:
Un solo tempio i duo ricovri unisce,
E il mutuo canto i lutti ivi addoleisce.

Talor io di quel tempio in segregata
Parte mi prostro, e mesco i preghi miei
A quelli della pia turba scampata
Dalla pietà operosa di colei.
L'anima mia a quel canto si dilata,
E occulto piango su miei giorni rei;
E in cotal donna ad altri spiriti duce
Ravviso anco per me celestial luce.

Nè quest' amica degli afflitti cuori,
Per ritrarli all' altezza del Vangelo,
Li circonda di spregi e di rigori,
Si ch' ognor tremin, quasi in ira al cielo:
Del pentimento ai nobili dolori
Vuol congiunta speranza e amante zelo;
Vuol quella santa ilarità tranquilla,
Per cui la Croce maggiormente brilla.

Certo, ell' avea le inique voci udito Contro a religion vibrate spesso: Che selvaggia sia questa, ed avvilito Cada, se a lei si volge, un cuore oppresso; Mostrar quindi la saggia ha statuito, Che fede e cortesia si danno amplesso, Che penitenza e consolante riso Ponno concordi alzarei al Paradiso.

Ah si! caratter questo è ben del vero, E sol di Cristo nella legge splende! Che in chiunque a virtù mova sincero, Santificati e duolo e gaudio rende: Retta è la via del penitente austero Che ne' deserti caritade accende: Retto altresi, purchè temprato e pio, È il civile consorzio innanzi a Dio.

Onore ai forti Anacoreti! e nore
A tali, che bensi reggou la Croce,
Bensi il proprio e l'altrui piangono errore,
Nè ignoran di mestizia il carco atroce,
Ma rimangon nel mondo, e con amore
Spandendo van religiosa voce!
Duo son diversi modi, ambo divini,
Per cui l'uomo al Signor si ravvicini.

L'ammirata da me soccorritrice,
Mentre al Signor ravvicinare anela
Adulta moltitudine infelice,
Pur di bimbi plebei prende tutela;
Perocchè padre indarno e genitrice,
Che faticando tutto il di trafela,
Vorria di meschinelli assumer cura,
E, negletta l'infanzia, abi! si snatura.

Memore che sì cari il Dio umanato Dichiarò i pargoletti ond' era cinto, La pia nel proprio ostello ha radunato Stuol di fanciulli in duplice ricinto, Ove, mentre sostegno al corpo è dato, Viene a virtù il crescente animo spinto, Vigilando colà vergini humili Ad addolcire i palpiti infantili.

Intanto, pur allor che senza asprezza
Un cor religion fervido porta,
Consüetudin mai di vil mollezza,
Nè per sè, nè per altri unqua sopporta.
Poco g!' incanti della vita apprezza
Chi di celeste amor l'alma conforta:
Giorni in secreto mena penitenti,
E se bello è il rischiar, corre ai cimenti.

Questa donna vegg'io quindi nel tristo
Tempo in cui Dio l'indico morbo scaglia
Trarre agl'infermi ad onta del previsto
Pericolo che a molti il cuore ismaglia.
Compiange, esorta, ajuta, e volge a Cristo
Chi in angoscia di morte si travaglia,
Poscia a piangenti vedove e orfanelli
D'orrenda povertà tempra i flagelli.

In tai fatiche ed in quell' aure infette Langue della gentil la debol salma, Ma sinch' altri giovar Dio le permette, Ella non osa a sè conceder calma: Il benevol desio forza le mette, E sua fiducia dal Signore ha palma: Dolora, ma prosegue, e con sant' arte Altrui suoi patimenti asconde in parte. Tal esser può si fievol creatura,
Qual è donna cresciuta a splendid' agi,
Quando al lume del Ciel che l'assecura,
Pace e gloria non pone in bei palagi,
E rammenta che un Dio prese figura
Di poverello, e visse infra disagi,
E di lui ne assevrar le labbra sante
Che in ogni afflitto Ei stassi a noi davante!

Tal esser può, restando pur nel mondo E in convenevol, fulgida eleganza, Chi nutre del Vangel senno profondo, Chi gode esser di Dio fatto a sembianza, Chi sa che spirto uman d'opre fecondo Non dee in van' ombre usar la sua possanza, Ma in amar Dio! ma in dimostrargli amore, Sempre sacrando all' altrui bene il core!

# LE SALE DI RICOVERO.

Qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit. (MATTU. 18, 5.)

« Son pargoletto e povero e ammalato; Abbi pietà di me, Gesù bambino, Tu che sei Dio, ma in povertà sei nato!

Me qui lascia la mamma ogni mattino Nel solingo tugurio, ed esce mesta Il nostro a procacciar vitto meschino.

Ancella move a quella casa e ques Ed acqua attinge e lava e assai si stanca , E vive appena , ed indigente resta.

Qui soletto io mi volgo a destra , a manca , Senza dolcezza di parole amate , E fame ho spesse volte , e il pan mi manca.

Le melanconich' ore prolungate M' empion l'alma di pianto e di paure , E mi sfogo in ismanie sconsolate.

Amor la madre assai mi porta, e pure Quando al tugurio torna e pianger m' ode, Spesso le voci sue prorompon dure;

- Talor mi batte, e duolo indi mi rode, Sì che allor quasi affetto io più non sento, E in maligni pensieri il cor mi gode.
- Povera madre! il viver nello stento Estingue nel suo spirto ogni sorriso, Ed anch' io più cruccioso ognor divento.
- Gesù, prendimi teco in Paradiso, O tempra la tristezza che m'irrita, E rasserena di mia madre il viso:
- Fa ch'ella trovi ad allevarmi aita, Fa che deserto io non mi strugga tanto Fa che un po' d'allegrezza orni mia vita.
- Se ad altri bimbi io respirassi accanto, E non sempre gemessi, e qualche mano Söavemente m'asciugasse il pianto,
- Crescerei più benevolo e più sano E più caro a la madre io mi vedrìa : Lassa! altrimenti ella fu madre invano!
- Ella al mio fianco in pace invecchieria, E per essa con gioia adoprerei A laudevol sudor mia vigoria.
- Le poche forze ai patimenti rei Soggiaceranno in breve, e, fuorche pena, Nulla i miei giorni avran fruttato a lei.
- Ovver, se presto a morte non mi mena Tanta miseria, crescerò doglioso, Me coll'afflitta madre amando appena.

Ed ella pur mi dice che odioso Il povero alla terra e al ciel rimane, Quando alle brame sue non dà riposo,

Quando coll' ira in cor mangia il suo pane.

Ed ecco del bimbo

La mamma ritorna:

È stanca, ma un raggio
Di gioia l'adorna;
S'asside a lui presso,
Lo stringe al suo sen,
« Oh quanto sinora
Mi dolse, o figliuolo,
Lasciarti ogni giorno
Si tristo, si solo!
T'allegra: celeste
Soccorso a noi vien.

« Nell' ore ch' ai figli
Non ponno dar cura
Le madri, cui preme
Fatica e sventura,
Da provvide menti
Ricovro s' apri.
Alquanto risana,
E là tu verrai:
Son piene due sale
Di pargoli omai:
Giocando, imparando,
Vi passano il di.

" Al santo pensiero Che apri quel ricetto, Ministre si fanno
Con tenero affetto
Più vergini umili,
Sacrate al Signor:
Null' altro che amarti,
Il sai, potev'io,
Ma quelle söavi
Ancelle di Dio
Più dolce, più giusto
Faranno il tuo cor.

« Io, conscia che al figlio Non manca un' aita, Trarrò senza pianto Mia povera vita, L'usato lavoro Stimando leggèr. Al tetto materno Verrai verso sera, E sempre alzeremo Concorde preghiera Per l'alme pietose Che asilo ti dier. »

Quel fanciulletto già infermiccio e tristo, Indi a non molto, in si benigna scuola, Rosee le guance e lieti i rai fu visto.

Oh d'amorose labbra la parola Quanto a'cuori.avviliti, e più a'bambini, Addolcisce le doglie e li consola!

D'entrambo i sessi i pargoli tapini Ivi sottratti vanno a rio squallore, Ed a costumi stolidi e ferini. Che invan vorria la madre o il genitore Occhio assiduo tener sui cari pegni, Qua e là faticando per lungh'ore.

Abbandonati a sè, crescere indegni Veggionsi quindi d'assai plebe i figli, Egre le membra ed egri più gl'ingegni.

Per cadute e per cento altri perigli Vedi qual di storpiati e di languenti Esce turba da' poveri covigli!

Quanti avrian le persone alte e ridenti Ch'essi strascinan luride e contorte, Perchè guaste d'infanzia agli elementi!

Oh benedetti voi che sulla sorte Della schiatta plebea v'intenerite, E pensate a scemarle e vizi e morte!

In voi sì belle le grandezze avite Non son, quant' è il magnanimo disìo, Onde a tanti innocenti asilo aprite.

Memori siete di quell' Uomo-Iddio Che, cinto da drappel di bambinelli, Li confortava col suo sguardo pio,

Ed imponea d'assomigliare a quelli.

E voi benedette, Donzelle pietose, Che al Dio de' bambini Facendovi spose, Di madri assumete Le pene e l'amor. Per voi dalla terra Piacer non alligna : Fors' anco taluno Vi guarda e sogghigna, Vi chiama delire Da stotto ferror.

Ma voi non curanti
Di plauso o di scherno,
I poveri amando
Amate l' Eterno,
Ai bimbi servendo
Servite a Gesù.
Il mondo che ignora
Del core i misteri,
Non sa che più dolce
Di tutti i piaceri
È l'umil conflitto
D' arcana virtù.

La vergine sacra
Al Dio degl' infanti
Sublima sue pene.
Con palpiti santi;
È abbietta ai mortali,
Ma l'anima ha in ciel.
Con Dio nella mente
Le cure più gravi,
Le cure più vili
Diventan söavi:
Bassezza non tange
Un'alma fedel.

La vergine sacra
Al Dio de' bambini
Vagheggia in Maria
Affetti divini,
Le impronte cercando
Di lei seguitar.

Non volgono ai bimbi Tirannico ciglio Color, che mirando Maria col suo Figlio, Li veggon dal cielo Sui bimbi vegliar.

Ah! si, benedette
Voi tutte, o bell'alme,
Che ai miseri infanti
Porgete le palme,
Di padri e di madri
Vestendo l'amor!
Pensier non vi preme
Di plauso o di scherno:
I poveri amando
Amate l' Eterno:
Ai bimbi servendo
Servite al Signor.

## LA GUIDA.

Cujus anima est secundum animam tuam (Eccles. 37, 16.)

Ognor amai sublimi oggetti, e ognora Un più di tutti:—ah! quei non era Iddio, Non era il sommo Ben ch'or m'innamora!

Ma fra i cuori mortali era il più pio Ch'io conoscessi, era alcun nobil cuore Che a virtute innalzasse il desir mio.

Quai debbo grazie renderti, o Signore, Che fra mie cieche idolatrie pur mai In beltà vili non ponessi amore!

Nell' obbliar tua propria luce errai, Ma negl' idoli miei sempre io bramava L' ineffabile incanto de' tuoi rai,

Se creature troppo io venerava, Erano creature in te invaghite; Era qualch'angiol che ver te volava.

Tai luminose tracce ivan seguite
Sol dagli sguardi miei maravigliati,
E nel mondo io tenea l'orme irretite;

Ma perocch'io vedea gli angioli amati Anelare a'tuoi lumi e benedirti, Io pure i lumi tuoi sempre ho sperati.

Intero il voler mio non seppi offrirti Per lungo tempo, e nondimen io ardeva D'annoverarmi fra i più giusti spirti.

I conosciuti iniqui io respingeva, E quando d'amicizia ad uom m'unia, Alto core a mio senno in lui fulgeva.

Or non più, non più voglio idolatria; Supremamente amar voglio te solo, Benchè ogni fido tuo caro a me sia.

Ma perdona se pure infra lo stuolo Delle tue creature predilette Una più ch'altre sulla terra io colo.

Ella a fere calunnie non credette, E mi difese da'nemici miei! Ella a ben far tutti i suoi passi mette,

Ella è mia guida, il nostro Sol tu sei!

## L'ANTICO MESSALE.

Et benedictæ reliquiæ tuæ!
(Deut. 28, 5.)

On ben a dritto più di gemme e d'oro Ch'abbian sol di ricchezza immenso pregio , Ami, o Donna gentil, questo tessor , Che vetustà rarissima fa egregio : Muto è al cor de'mortali ogni lavoro Che splenda sol come opulento fregio : Qui de'secoli v'è l'alta parola Che percuote ed in un turba e consola.

Qui v'e un incanto ch'a noi stende innanzi Remotissimi giorni, i giorni alteri, Allorche di barbarie infra gli avanzi Fiorian città, castella e monasteri, E non sol grandeggiavan ne'romanzi Le sante dame e i santi cavalieri, Ma di religione e di portenti Tutte fervean le più elevate menti.

V'abbondavan dolori, e v'abbondava D'armati rei la violenza atroce; Ma mentr'era si forte ogn'indol prava, Forte in cor degli eletti era la Croce! Di forza era un'età che suscitava Tra l'iniquo ed il buon guerra feroce: Stupor ci fa tal quadro e ci atterrisce, Ma con somme virtù pur ci rapisce. Io non posso adorar l'età lontane,
Ma nè pertanto adorar so la mia,
Chè troppo da vicin veggo profane
Opre d'assai maligna e vil genia,
Si che gemendo alle speranze vane
Di chi grida, or regnar filosofia,
Io non ami onorar que' vetust'anni
Di cui non sento almen tutti gli affanni.

Da qual lato pur penda la bilancia
De' meriti maggiori e de' delitti,
Gode la fantasia quando si slancia.
Fra monumenti o per magia di scritti
In mezzo a quelle stirpi use alla lancia,
Alle preghiere, ai mistici conflitti,
Ai romeaggi, ai ruvidi cilici,
A tutta l'energia de' sacrifici.

E ciascun che non basso abbia l'ingegno Ammira que' giovanti cenobiti, Ch'oggi il diffamator con riso indegno Pinge oziosi, inutili, insaniti: Senza i loro intelletti, avrebbe il regno D'ignoranza coverto i nostri liti: Ingratitudin dementò la terra, Quando in sua civiltà lor mosse guerra.

L'anima langue e impicciolisce quando
La ristringiam ne quattro di presenti:
Nobil uopo ha di spargersi, abbracciando
Avi e imperi e costumi e grandi eventi:
Uopo ha di meditar, commiserando
Coi nostri error quei delle scorse genti:
Uopo ha d'uscir di sue natie catene;
Ogni tempo, ogni spazio le appartiene.

Tale, o Donna pensante generosa, Tal è l'arcano che ti molce il core, Gli occhi ponendo su vetusta cosa, E più se esprime santità ed amore. Dove non sorge l'alma tua pietosa Con questo antico libro del Signore, Che già posò su chi sa quali altari A'giorni de' Crociati e de' Templari?

A que'di tu vi scorgi il re Luigi
Forse vivente ancora, o appena estinto,
La sua bonta, il suo senno, i suoi prodigi,
I prodi cavalieri ond'era cinto,
Il suo partir dai campi di Parigi
Per la fatale impresa ove fu vinto;
Fors' ei nel visitar con venti ed are
Queste pagine vide alluminare.

Il rimirar que'resti e quella polve
Che a noi tramanda la lontana etale,
Ci dice come Dio sempre dissolve
Tutte le cose sulla terra nate;
Ci sublima lo spirto, ci disvolve
Dai vincoli di nostra vanitate:
Per la scala de'secoli il pensiero
Alza sull'orme dell'eterno Vero.

Di quanti regi e prenci e capitani Festeggiando la nascita e la morte Questo libro servì nei riti arcani Che al debol uomo uniscono il Dio forte! Di quanti celebranti e sguardo e mani Lo toccaro, onde ignota oggi è la sorte! Quante labbra baciàr questo Evangelo Di sacerdoti or gloriosi in cielo!

Forse colui che tante veglie stette
Su queste venerate pergamene,
Fu Paladin che il proprio sangue dette
Col pio Luigi sull' Egizie arene,
E al santo Re l'ultimo di assistette
E fu ludibrio all'ire saracene,
Poi ritornato nella dolce Francia
Appese entro d'un chiostro e spada e lancia.

E venduti i suoi campi e dispensato
Ogni suo avere a' poveri e alla Chiesa,
Volle che il viver suo fosse immolato
Ad oscura umiltà d'amore accesa;
Eccol'fattosi monaco e obbliato
Dalla turba del mondo ni gaudi intesa!
Eccolo salmeggiante assiso in coro,
O in cella volto ad un gentil lavoro!

Al lavoro di splendido Messale
Che pazientemente ei sta vergando;
E poichè per ferite più non vale
Sua nobil destra a servir Dio col brando,
Come già il sangue, ora con gioia eguale
Gli offre l'ingegno, questo libro ornando,
E gode in abbellir d'oro e di fiori
Ouelle preci che tanto alzano i cuori.

Egli il buon Salvator dipinger gode
Per cui si volentieri ha combattuto ,
E la Vergin Maria che lo fè 'prode
E sempre in guerra gli ha prestato aiuto ;
Del pennello ogni tocco è una sua lode ,
Un sospiro di grazie , un pio saluto :
Circondano Angioletti il pittor santo
Dando all' opera sua celeste incanto.

Ma tu meglio di me, Donna, volgendo Quest' antico Messal senti secrete Inaudite armonie che appena intendo, Che mal accenna il verso o mal ripete: Parla tu stessa, dal tuo labbro io pendo; Delle soavi tue parole ho sete. Tutta adorna con esse è l'arpa mia, Tutta luce è di te mia poesia!

# SECONDA PARTE.



### AI LETTORI.

ERANO da me stati immaginati alcuni poemetti narrativi, a cui dava nome di Cantiche, ponendoli, per finzione poetica, in bocca d'antico Trovadore Saluzzese; finzione che poscia ho rigettata, non avendo più in animo di tessere, siccome io divisava, un romanzo, il quale a tali Cantiche dovesse collegarsi.

Dato alla luce, anni sono, un saggio di esse, mi sembro venisse gradito dal Pubblico Italiano, e perciò m' induco ora a consegnarne alle stampe altre sette.

Sebbene io senta essere scarse le mie forze nel mettere in esecuzione simili quadretti epici, mi pare non di meno d'accennare con essi una via lodevole a quegl'ingegni che hanno disposizione al genere narrativo, e alla pittura de' caratteri e delle passioni. Non molte storie offrono tema di grande poema epico, ma fra loro

havvene assai, le quali possono porgere degno soggetto di brevi racconti eroici o pietosi, dandoci a rappresentare fatti avvenuti, od anche ad inventare dignitose favole, relative a questo o a quel paese, a questo od a quel secolo. Il raccontare azioni magnanime, ed errori e colpe, è uno de modi con che la poesia può confortare lo spirito umano all' amore delle domestiche e civili perfezioni.

Chi avrà più vigore di me, potrà desumere molte morali Cantiche, più splendide delle mie, dagli annali delle varie parti d'Italia, niuna nazione essendovi che abbia avuto più luttuose e più felici vicende, più diritti alla stima e più torti, più uomini insigni d'ogni qualità. Ho fatto la mia prova con poemetti piuttosto semplici di tessitura, e non adorni di grande splendore pel soggetto. Se ottengono qualche suffragio, resterà vie meglio dimostrato quale huon successo potrebbe conseguirsi, tracudo poetiche narrazioni di consimile foggia dai punti veramente luminost delle storie nostre.

Le Cantiche da me eseguite sinora, ven-

nero tutte poste nel medio evo, non già che io non discerna essere stati i pregi di quell' età contaminati da molta barbarie, ma bensì perchè tai secoli sono, per chi li vede in lontananza, un' età acconcia alla poesia, stante la forte lotta del bene e del male che allora sorse, e lungamente agitossi per ogni dove. Inoltre quei tempi non meritano vilipendio, e ciò ben dimostrano e quegli uomini che vi operarono alte cose, e quelli che le tentarono, e le potenti città che vi crebbero, e le istituzioni con che s' andò scemando l' ignoranza e la sventura, per impulso principalmente dei Sommi Pontefici e del Clero.

L'età presente offrirebbe altresì, a parer mio, un fondo eccellente per racconti poetici, nobilitati da scopo morale. Le gagliarde e terribili vicende che abbiamo vedutenel breve spazio di cinquant'anni, tante deluse promesse, tanti errori, tante guerre giuste ed ingiuste, sublimi e pazze, tanto cozzamento di popoli, d'opinioni, di sistemi, tutto ciò è grande per la poesia; tutto ciò abbonda di dolori umani, e quindi anche di lezioni. Ma possa l'impresa di dipin-

gere poeticamente sì i nostri tempi, sì altre parti della storia patria, venire assunta da scrittori di nobile tempra, e non maligni nè cinici; da scrittori che pensino con forza, ma con forza religiosa, ed amino i progressi veri della civiltà, cioè i progressi delle virtù pubbliche e private. La poesia e la letteratura in generale non valgono niente, quando non tendono a destare sentimenti alti e benefici, e ad allontanare i concittadini dalle turpitudini dell'incredulità e dell'egoismo.

Se pubblicherò ancora altri versi, procaccerò di presentare qualche saggio di Cantiche relative ai secoli XVIII e XIX. Molti nomi ragguardevoli vi si possono mescere, e segnatamente nomi d'Italiani, che hanno con meriti di varia specie onorato la nativa terra e gli anni in cui sono vissuti, sfavillando quali di pregio purissimo, quali di pregio non incontaminato da deplorabili errori.

## RAFAELLA.

CANTICA.



La Cantica di Rafaella doveva essere il principio d'un' azione più vasta che non è quella presentemente qui disegnata. Fu il primo saggio ch' io abbia eseguito di tal genere di componimenti, or sono molti anni; ma siffatto lavoro essendo andato perduto con altri scritti della mia gioventù, ho pigliato più tardi a ricomporlo con affezione, ma non più come episodio di poema esteso. Quel poema, nella guisa ideata dapprima, aveva per oggetto di far sentire quanta debba e possa essere sugli uomini l'efficacia delle virtù della donna. Io congegnava a tal uopo una serie di fatti, collocandoli in Italia a' tempi dell' Imperadore Ottone II, e divisando con simili diversi quadri di mostrare altresì qual fosse l'Italia d' allora sì in bene sì in male, e quanti bei temi a poesia possa offerire la vita del medio evo. Foscolo bramava che ci dividessimo l' assunto di dipingere que' secoli, egli con' una serie di tragedie della qualità della sua Ricciarda, ed io con poesie narrative. Sebbene fosse fautore caldissimo degli studii classici, amava egli purc i soggetti de' mezzi tempi, soltanto volendo che si trattassero con gusto severo, e non con quelle soverchie licenze d'invenzione e di stile, che da taluni della scuola romantica s' andavano introducendo.

#### RAFAELLA.

Responsio mollis franyit iram, sermo durus suscitat furorem.

(Prov. 15. 1.)

O bell' arte de' carmi! Onde l'amore', Il dolcissimo amor, che sin dagli anni D'adolescenza io ti portava, e afflitto Da lunghi disinganui anco ti porto? Non per la melodia misteriosa Sol de' soavi accenti, e non per l'aura Degli applausi sonanti entro le sale De' colti ingegni, e non per la più cara Delle lodi, - la lagrima e il sorriso Delle donne gentili. Innamorato, O bell'arte de' carmi, hai la mia mente Colle nobili istorie. Il tuo incantesmo È per me la parola alta e pittrice De' secreti dell' anima, ed un misto Di semplice e di grande e di pietoso, Che nessun' altra bella arte con tanta Efficacia produce. A te ne' voli, Cui fantasia ti trae, tutte concede Sue grazie il vero; e tu, se Poesia Inclita sei, quella ond' amante io vivo, Tutte del ver serbi le grazie, e ornarle Sai di delicatissimo splendore Che non punto le offende e non le muta, E pur le fa per molti occhi più dive, Più affascinanti l'intelletto. Incede Senza carmi e con leggi altre men gravi Più scioltamente un narrator, siccome Senza cinto la vergine; ma il cinto Converte la vaghezza in eleganza.

Suoni sull' arpa mia, suoni la lode Delle forti sull' uom dolei potenze, Onde il femmineo cor va glorioso; E mia cantica dica oggi le pompe Del Parlamento di Verona, e quale D'un magnanimo vate era il periglio, E più il periglio d'un illustre oppresso, Se vergin trovadrice alla crucciata Alma d'un generoso imperadore Pacificanti melodie opportune Dal mite e saggio cor nou effondea.

Quando Italia ordinar, lacera in mille Avversanti poteri, ebbe promesso Il rege Ottone, e di Verona al circo Chiamò l'alta adunanza, ove concorse Ogni baron d'elmo o di mitra ornato, Ch' oltre o di qua dell'alpi avesse nome, Immensa moltitudin coronava Sull'anfiteatrale ampia scalea La vasta piazza, in mezzo a cui d'Augusto La maestà fulger vedeasi, e quella De'reggenti minori. A gara e dritti S' agitavano e accuse. Ora fremente Rattenendo la giusta ira nel petto, Or con dolce sorriso, il re supremo Ascoltava e tacea dissimulando, Però che pria di pronunciar sue leggi, Gli altri indagava e maturava il senno.

Fra le orrende in que' di scagliate accuse

Contro a veri o supposti empi, colpita D'Insubre cavalier venne la fama, La fama d' Ugonel. Gli s' apponea Da un ribaldo, il qual retti avea vissuti, A giudizio del popolo, molt' anni, Atroce fatto di perfidia e sangue Una lunga covata inimicizia Verso il prode Emerigo, e astute fila Per ingannarlo sotto il sacro ammanto Delle gioie amichevoli; ed in fine La morte stessa d'Emerigo, oprata, Per artifizi d'Ugonel, con feri Di stregbe incantamenti o con veleno. Carissimo al regnante era Emerigo

Per assai merti in guerra e pace, e quando Avvenne del baron la crudel morte, Fu visto nella reggia il coronato Balzar dal soglio, e impallidire, e gli occhi Empirglisi di lagrime, e le grandi Rammemorar virtù del cavaliero, Giurando alta vendetta.

Ora Ugonello
Vincolato ecco giace entro i profondi
Umidi cavi di vetusta torre;
E provata apparendo omai la nera
Trama ed i sortilegi e l' omicidio,
Gode l'accusator, gode una turba
D' invidiosi or satisfatta, e ognuno
Di que' nemici aspetta la imminente
Del prigionier condanna; e non pertauto
V' ha moltitudin pur d'illustri e d' imi,
Che reo stimar non san quel, gia fra' sommi
Seguaci di virtude annoverato.

Le cure mille del Tedesco Impero E del regale Italo serto, e il vivo Desio di non fallir, 'tengon sospesa L'alma d'Otton per varii giorni. Intanto Veniva egli nel circo alle adunanze, E più del consueto era cruccioso, E de suoi fidi gl' intelletti ognora Feansi industri con feste a serenarlo.

Misti alla densa spettatrice folla
Palpitavan due petti , usi coll'arpa
A ridir cose non del volgo: a loro
D'ogni grande spettacolo la vista
Era di grandi sensi ispiratrice.
Uno è il vecchio Romeo, guerrier de' monti
Onde scende Eridan; l'altro Aldigero,
Suo figliuolo e discepolo: Aldigero
Non noto sol per gl' inni suoi gagliardi,
Ma formidabil nelle patrie pugne,
E cor, cui sublimato ha degno amore
Per la vergin de' cantici lombardi,
Rafaella, a que' di gloria d'Olona.

Fascino avea sull'anima d'entrambi Que' bellicosi spiriti la luce De'poetici studi. Il viandante Le valli attraversando in notti estive. Violarsi i dolcissimi silenzi Da dilette armonie sui colli udiva; Ed erano i due vati, ardenti spesso Di quell'estro recondito e divino, Che più tra il riso degli ameni campi Che nel fragor delle città sfavilla. Ma l'estro sempre non traean da'belli, Maravigliosi di natura aspetti. Or contemplavan, bianchi di spavento, Le tempeste che visitan la terra Come i ladroni, e menan beffe al pianto De' poveri, cui tutto han divorato;

Or lunge ramingavano, e sui laghi E sui precipitevoli torrenti E sulle oceanine onde le spume Ivan solcando ne' perigli, all' urto Più feroce de' venti, allor che il legno E s' innalza e sprofondasi impazzato, E qual degl'imbarcati urla, qual prega Con pentimento e con secrete angosce, Quale il nocchiero interroga, e il nocchiero Non risponde, ma sibila convulso.

Oltre a tai casi di terrore, a cui Aldigero e Romeo s'eran per lungo Vario peregrinar dimesticati, Da'lor nobili cuori assaporata Era la voluttà delle battaglie Nelle imprese santissime, e il terrore Conoscean delle stragi, e l'alta sebbre Della sconfitta, e del trionfo i gaudii. E sovente il canuto ad Aldigero Avea parlato questi detti : - A' vati

Uopo è molto veder, che terra·e cielo Offran lor di magnifico e tremendo. E ciò che s'è veduto indi in solinghe Ore volger nell'alma, conversando Colla propria mestizia, e colle sacre Memorie degli estinti, e col Signore.

Eccoli ambi in Verona. Ivi li trasse La fama dell'eccelso intendimento, Che tanti spirti congrega da mille Contrade lontanissime, e la fama Delle regali, portentose pompe.

Spalanca i bei cilestri occhi Aldigero Nel vasto anfiteatro, inclito avanzo Degli antichi Romani. Oh quanta folla

Sugli estesi gradini è brulicante! Quanto splendor nel sottoposto foro, Intorno al soglio di colui che Italia Regge e Lamagna, e in Occidente è primo!

Regge e Lamagna, e in Occidente è primo!
—Oh padre! ei dice; qual soggetto a carme
D'italo trovadore, e come il labbro
Di Rafaella, se in Verona or fosse,
L'alzerebbe sublime! Un gran monarca
Che di due nazioni i sommi aduna
Per drizzar tutti i torti! E quel monarca
Giudice è tal, che può cotante sciorre
Inveterate liti, e le può sciorre
O com'angiol di Dio, disseminando
Sapienza ed auelito di pace,
O com'angiol di Sàtana, con ratto
Piglio i buoni strozzando od illudendo!

— Figlio, taci per or; bevi a larg'onda I robusti concetti, e le speranze, E il paventar magnanimo. Indi cresce Dell'ingegno l'acume, e in avvenire, A fulminar le laide opre de'vili, E a cingere di luce i generosi, Ti detterà più invigoriti i canti.

Terminó dell'augusto parlamento L'affaccendato primo giorno, e allora Fino al seguente di venner le regie Cure sospese, ed il pensoso Sire Collo scettro i baroni accomiatava. Gli applausi de' baroni Imperadore L'acchmavan del mondo, e le caterve Piene di maraviglia e di letizia Ripetean l'alto grido.

Asceso Ottone Sul candido destrier, per la più larga Trapassa delle vie (dall'eccheggiante Arena al suo palagio) ampia corsia Tutta sparsa di fiori e di tappeti E d'ardenti profumi, entro le mura Della città scorrendo. A tanti viva Il festoso clangor si maritava Di cento e cento trombe; ed a'guerrieri Ed a'cavalli il cor battea si lieto, Qual batter suol della vittoria al suono.

Quel moversi de' popoli irruente Verso le regie case, un mar parea, Che traripando inondi la campagna, E le universe voci, ancor ch' allegre, Rombavan si moltiplici e si ferme, Che la tremenda ricordavan foga Di città che o si scagli alla rivolta, O per subiti incendi o per tremoto Impettosa dagli alberghi spanda Uomini e donne, e per le vie cozzante Strilli fuggendo la insensata turba. Si discernea ch'ell'era gioia, e pure Era una gioia che mettea spavento.

A quel mar traripato argine intorno Incrollabil si feano estesi armenti D'italici corsierie di tedeschi, Affrenati da prodi, irti di lance, E le precipitose onde giganti S'agitavan represse gorgogliando.

In tali urti di gente il buon Romeo Da una parte fu spinto, e da altra parte Spinto venne il suo figlio, e vanamente Qua e là si cercan lungo tempo un l'altro, E a chiamarsi a vicenda alzan la voce. Il sole iva all'occaso, e detto avresti

Il sole iva all'occaso, e detto avresti Ch'ei discendesse in mezzo al gregge umano, Tutto affollato sulla immensa terra. Quella vista, e la splendida vaghezza De' nugoletti occidentali, e il molle Nell'aere della sera innominato Religioso incantamento, e in blandi Fremiti omai converso il fracassio, Ed a que' blandi fremiti commista La grata dissonanza or de' nitriti Che le briglie scotendo alza, presago Della vicina stalla, il corridore; Or di persone salutanti, o mosse A subitanee sisa, or d'allungato Grido di chi da lunge appellar sembra Con dolce affetto un qualche suo smarrito, De' trovadori commovea lo spirto.

Alle soavi rimembranze è schiuso Più in quella vespertina ora che in altre Dell'intero suo giorno, il cor dell'uomo, Perocchè il dileguarsi della lampa Che a tutti è lieta, inchina ogni pensante Ad affetti patetici, e al ricordo Del dileguarsi della vita. Allora Diciam la requie a' nostri pii, che insieme Un di con noi frangeano il pane, e al sacro Ospital nappo s'estinguean la sete, E che falce di morta indi a mietuto: E se remota è le natia convalle, L'invochiam sospirando, e riportiamo Alle cene domestiche e alla pace Del proprio letto il desioso sguardo. E le vergini piangono a quell'ora Più dolcemente o la perduta madre, O l'amica, od il prode, a cui risposto Avea già il cor, se non le labbra : « Io t'amo. » Ed a quell' ora tutto ciò nell' alma Sente un alto poeta, e più che mai

Con mistica armonia s'ordinan belle D'egregi fatti istorie entro sua mente. Tal ben era Aldigero, e in se volgea

Fantasie nobilissime, e lui pure Premeva uopo di carmi. E nondimeno Sue fantasie turbava una tristezza, La tristezza gentil de' generosi, Nel dire entro il cor suo, che, mentre tanta Qui la sesta fervea, mentre briaca Di piaceri e spettacoli e conviti Era pur la genia, carco di ferri, In cupe volte di prigion, nel lezzo E nel dolore un Ugonel giacesse Senza conforto di parola amata, Nè di soave illusion, presago Di quell'orrendo palco e di que'neri Veli, e del manigoldo, e della scure! E quell' oppresso era Ugonel! Colui, Che il senno de' miglior dicea innocente!

Di loco in loco errò Aldiger lung' ora, Indi all' ansante petto altra potenza Tormentosa a' aggiunse. Udi levarsi Dalle regie pareti una celeste Musica d' inni e corde, e a quelle sedi Egli tragge, vi giugne, e appena dice : « Son trovador », si schiudono le cinte Dell' amplissima sala, ove al fulgore Di faci innumerevoli e di gemine, Alla guisa d'un Dio, da inebbriante Pompa sedea beato il re de' regi.

Cinquanta arpe sonavano, ed eletti Trovadori ed elette trovadrici, Bellissime di forma e verecondia, Coralmente cantavano salute Al formidato e caro sir. Fra quelle Vergini illustri, chi s'affaccia al guardo Maravigliato d'Aldigero? È dessa! L'inimitabil Rafaella! Alcuna Ei dianzi speme non nutria che addotta Ivi da' consanguinei ella venisse. Inenarrabil giubilo s'indonna Dell'amante garzon; ma bfoco ci cela, E mira, e pensa, e ascolta, e più di prima Vago di carmi ha il fervido intelletto.

Qual di lui fassi l'esultanza, quando Onorevol romor da tutte parti S'alza di gente che il ravvisa e dice : —Non è quegli Aldiger? Certo, è Aldigero'. Il famoso Aldiger! — Lo stesso Ottone Ode il pronto susurro, e poichè tanta Dell' estro d'Aldigero è qui la fama, Vuole che un' arpa a lui si porga e canti.

Penetrato era intanto ivi Romeo, E testimon d'onor si grande al figlio, Di tenerezza lagrimo: tremava Nondimeno il canuto, a cui più noto Era che al figlio suo, quanta abbisogni Innanzi ai re prudenza; egli tremava, Conscio dell' arditissimo desio Di verità che in Aldiger fervea.

Ed infatti Aldiger, poste le dita Sull' aurce corde, e dolcemente svolta Ossequiosa melodia, la sacra Maestà benedisse, indi i sublimi Doveri commendando de' regnanti, Osò mischiar con reverenti encomii Sentenze tai, ch' eran flagello al core Di taluni fra i grandi, e l' infiammato Inno rivolse a pingere l' uom giusto, Che i maligni allontanano dal trono

Con atroci calunnie. E la pittura Dell' improvvido vate apertamente D'Ugonel presentava e le sembianze, E le virtù, ed il carcere. In suo cieco Zelo pel vero il trovador pregava D'Augusto la giustizia a diffidenza Contro orribili accuse, e predicea Indi a lui gloria, ed agl' iniqui infamia.

Otton s' alzò sdegnato, e mise un cenno, E l' inno s' interruppe, e dalle mani D' uno scudier tolta al cantor fu l'arpa; E la popolosissima assemblea Alzò lungo susurro, in cui sommesso Plauso verso Aldiger mostravan molti, Ma plauso da rispetto e da paura Alternamente soffocato. I cuori Più ad Ugonello e ad Aldiger propensi Nuocer temeano maggiormente ad ambi, Se quel plauso scioglican.

Qui l'assennato

Imperador volle calmare il moto Di quella moltitudine di menti, Mostraudo alma pacifica, e di novo Sovra il trono s'assise, e chiese il cauto Delle arpatrici. Ognuno imitò il sire, Dissimulando la imprudente scossa Data ai pensieri dal gagliardo vate, E dolcissima scese sugli spirti Delle virginee voci insiem sonanti La musica celeste. Ognun per altro, Benchè temprato a palpiti più miti, Volgendo la pupilla in sul monarca, Contristar si sentia; chè nell' angusta Faccia, atteggiata indarno alla quiete, Balenava recondito corruccio,

E l'occhio suo fulmineo esser parea D'imminente rigor nuncio tremendo. I più avveduti spettatori scritta La morte vi scorgean del pro' Ugonello.

Ad Aldiger s' approssimo Romeo, E — Che festi? gli disse sotto voce; Che fia di te? Finta indulgenza è questa, Che te impunito breve tempo lascia: Libero uscirai tu di questa cinta? E se pur libero esci, ove allo sdegno Ti sottrarrai del rege? Oh potess' io

Trarti di qui!

Pietosa a lor d'intorno Volea la folla schiudersi allo scampo Del perigliante vate. — Uso alla fuga Non son, disse Aldiger; se traviommi Nell'impeto dell'estro il buon desio, Tal non è colpa che celarmi io debba, E molta ho fè nel retto cor del sire.

Sebbene irremovibil dal suo loco, Pur mesto era Aldiger, tardi mirando Assai sciagure sovrastanti, e prima L'accelerato d'Ugonel supplizio, E rimordeagli coscienza. — Io reo, Secretamente a sè dicca, d'audace Orgoglio fui; me ne punisce Iddio!

Orgogio tui; me ne punisce Iddio!
Dopo il virgineo insiem sonante accordo,
Palma Ottone degnó batter con palma,
E sorridendo già sorgea, bramoso
Di portar lunge da cotanti sguardi
Alfin l'arcana impazienza. Il passo
Rafaella avanzò, novo tintinno
Assumendo sull'arpa, ed il cortese
Imperador si rifermò nel seggio,
Brevi credendo reverenti augurii

Dalla ispirata udir vergine illustre.
Rafaella tremanti avea le bianche
Mani sovra le corde, e uscia tremante
Dal dolce petto il modulato suono,
E le guance arrossiano e di pallore
Si cicopriano, e il grande occhio fulgente
Errava intimidito, e s' atterriva
Del re incontrando il formidato sguardo!
Quel gentil trepidar della fanciulla
Di tutte grazie adorna, inteneria,
E maggiormente a lei tutti amicava.

Oh! prepotenza de'soavi incanti
Che la donna somigliano al bambino,
E pur la spargon di virtù nascosa
Che ratta vince ogni viril fortezza!
Oh! come l'uom, quell' apparente infanzia
Mirando in viso della donna, e in tutti
I morbidissimi atti di quell'ente,
Gli s'avvicina con fiducia, e ardisce
Dirsi maggiore, ed a quell'ente quindi
Che si debol parea, tributi solve
Di reverenza, e a sè maggior lo estima!

Per quel poter che nelle forme regna E nella voce della donna, e astringe Le feroci, virili alme ad ossequio, Dato alla donna è svolger ne' suoi detti Mirabili ardimenti; ed ardimenti Non sembran quasi, ma sospiri e preghi,

Chi rivelato avea tal maestria Alla vergin de cantici? Addolcisce A sua voglia e fortifica. Ispirava Pietà col suo tremor; poi quella voce Danzi timida tanto, e-quell'aspetto Sembran di cherubin conscio a se stesso Di grazia e d'autorevole potenza Irresistibil. Ne stupisce Ottone, Ma non puote adirarsene, e diletto Anzi ne prova sommo. E Rafaella Seppe scansar ne' generosi carmi Quel periglioso, indefinibil punto Di baldanza per ottimi consigli, Che irritar puote qual pungente biasmo; E non pertanto ella assai disse a laude Della giustizia ne' regnanti, e disse Necessarii gl'indugi, ove affrettata Da esortatori fremebondi venga Di talun la caduta. Ogni pensiero Della bella arpatrice era incalzante A virtù, ma siccome i detti blandi Di madre, che a virtù sprona e accarezza L'indociletto garzoncello, o come I detti d'una figlia a piè del padre.

Quel' umiltà, quella dolcissim'arte, Que' prorotti dal cor supplici versi Vinser l'alma del grande Imperadore, E gl' intenti ei capi di Rafaella. Battè le regie palme, e alla percossa Unissona fur segno, onde gli astanti Baroni il plauso prolungar si forte, Che ne tremaro il suolo e le colonne.

Otton chiamò la vergine, le cinse L'eburneo collo di splendenti gemme, E dal suol rialzandola, degnossi Dirle:—Qual grazia chiederesti?—Edella: —Se t'offiese Aldiger, dell; gli perdona, E mite sii nelle condanne, o sire!

Cessò la festa, e pieno di söave Commozione era d'Otton lo spirto, Ed all'intime stanze dei riposi Ritraendosi, disse al più fidato De' cancellieri suoi: — M' avea lo schietto, Ma severo Aldiger mosso a tal ira, Ch' io divisava d' Ugonel la morte; Pacato or sono, e indugierò.

Felice
Quel freno ai moti del rigor! felice
La sapiente vergine che a brame
Di verità togliea l'impeto scabro
Delle audaci parole, e ammorbidia
Con abbondante carità i consigli!
Il sospendersi i fulmini, die' loco
A gravi scoprimenti : entrò discordia
Fra gl'inimici d'Ugonel; le accuse
Si contraddisser; la menzogna apparve;
Del Sassone Emerigo l'omicida
Fu manifesto e dato a morte; e colmo
Di gloria usci del carcer suo Ugonello.

Fu grato all' Imperante il liberato
Ed alla vergin trovadrice; e vide
Ch' ella amava Aldigero, e che Aldigero
Per l'emula ne'carmi si struggea,
E fra i varii parenti accordo trasse,
E l'imen si compiè. Sorrise Ottone
Ai degni sposi, e a Rafella disse:
— Temprato dal tuo pio genio celeste,
II vigor d'Aldiger più non m'irrita.
Nè da quel di Romen gl impeti incau

Ne da quel di Rômeo gl impeti incauti Non teme del figliuol : fatto era questi Prode leon che a gentil maga è ligio.



# EBELINO.

CANTICA



L' idea di questa Cantica non è tutta mia. Il tema vennemi fornito da un romanizo storico tedesco, ch' io lessi già tempo, e di cui ignoro l'autore. Il merito letterario di quel libro mi pareva debole, ma il personaggio d'Ebelino vi spiccava con tratti forti, e mi rimase vivamente impresso nella fantasia, come nobile modello di pazienza ne' dolori. Ivi narravasi d' Ebelino, non so con qual fondamento, ch' ei fosse un povero cavaliero scacciato nell' adolescenza con atroci minaccie di morte da sette disumani fratelli, e divenuto uno de' liberatori della regina Adelaide. Questo giovane prode passato in Germania coll'illustre vedova di Lotario, allorch' ella sposò in seconde nozze Ottone I, dipingevasi dal mio autore quale un nuovo Giuseppe alla corte d'Egitto, potentissimo e sapientissimo; e a fine di meglio somigliare al vicere di l'araone, Ebelino scopriva anche i suoi fratelli, venuti d'Italia a Bamberga senza che immaginassero chi egli fosse, e perdonava loro. Conservata alcun tempo la sua alta fortuna sotto Ottone II, cadeva poscia vittima d'un traditore collegato a molti invidi rivali; ma il traditore stesso, agitato da visioni spaventevoli, confessava iadi a poco l'innocenza dell'immolato Ebelino.

#### EBELINO.

Si bonu suscepimus de manu Dei , mala quare non suscipiamus!

(Jos. 2, 10.)

Inno d'amore e di compianto al giusto, Al giusto denigrato! Ebelin, fido Campion del magno Ottone e consigliero, Colui che al generoso Imperadore Verità generose favellava. E i biasimati torti indi con mente Pronta e amorevol correggea e sagace; Colui, che, senza ambizion nè orgoglio, Spesso invece del sir ponea la destra Al timon dell'impero, e lo volgea Del sir con tanta gloria e securanza, Che questi, anco in cimento arduo serrando Le auguste ciglia al sonno, a lui dicea : « Vigila or tu, che il signor tuo riposa; » Quell' Ebelin, che, lagrimato il sacro Cener del magno Otton, d'Otton novello Fu parimente lunghi anni sostegno Di giustizia nel calle, e guida e sprone; Si che a nessun parea che dilettoso Ne' poveri tuguri e nelle sale Fervesse crocchio, ove lodato il nome Non fosse d' Ebelin, - quell' Ebelino

Morì esecrato, ed era giusto! Amore E compianto agli oppressi!

Un dì l' Eterno. Come a'giorni di Giobbe, al suo cospetto Avea tutti gli spirti, e a Satan disse : - Onde vieni?

E il maligno: - Ho circuita Dell' uom la terra, e non rinvenni un santo. Ed il Signore : - O di calunnie padre, Non vedestù l'amico mio Ebelino, Ch'uomo a lui simil non racchiude il mondo,

Tanta in prosperi di serba innocenza? E l'angiol di menzogna ambe le labbra Si morse, e crollò il capo, e disdegnoso Disse: -Ebelin ? Dov'è il suo pregio? Ei t'ama Perchè di beni è colmo. Il braccio or alza, Percuotilo, e vedrai s'ei non t'imprechi. Ed il Signor : - Giorni di prova a' retti

Forse non io so stabilir? Va; pongo Agli occhi della terra Ebelin porta,

Entro a tue mani dispictate or quanto Fuorchè la vita. L' avversario allora Avventossi precipite dal grembo Della nembosa nube, onde i mortali Atteria lampeggiando; ed in un punto Fu su roccia dell' alpi. Ivi gigante Si soffermò, e da questo lato i campi Della lieta penisola mirando, E dall'altro le selve popolose De' boreali, l' una all' altra palma Batté plaudendo al sovrastante lutto D' entrambo i regni, ed esclamò:-Vittoria! La più squisita voluttà del male Pensò un momento qual si fosse, e al giusto Fermò ignominia cagionar per mano.... Di chi? — D' amico traditore! Il colpo Più doloroso e a dementar più adatto Chi molto amando irreprensibil visse!

— Un Giuda voglio! Il demone ruggia Giu dall'alpe scagliandosi e correndo Pe' teutonici boschi, e visitando Con infernal, veloce accorgimento Città e castella.

Iva ei cercando l' nomo, In cui scernesse il dolce volto, e i dolci Atti, e l' irrequieto occhio geloso Del venditor di Cristo; e non volgare Mente si fosse, ma gentil, ma calda Di lodevoli brame, ed inscia quasi Di sè si pervertisse, e vaneggiasse D'amor per tutte le virtù, e seguirle Tutte paresse, e infedel fosse a tutte. Tale, od un vero giusto esser dovea

I ale, ou un vero giusto esser dovea Chi affascinasse d'Ebelino il core; E Sàtan nol trovava, e con dispregio Maledicea la lealtà nativa De'figli del Trion, popol rapace Nelle battaglie, e in sue pareti onesto. Ma quando già il crudel quasi dispera, Ecco s'incontra in uomo onde il sembiante Tosto il colpisce; e fra sè dice: — «Èdesso!» Ed esulta, e più guata, e vieppiù esulta.

Quel benedetto d'all'orribil genio Era un prode straniero, e fama tace Di qual progenie, e nome avea Guelardo.

Sul suo destrier peregrinava, e ladri Or assaliva, degli oppressi a scampo, Or dispogliava ei stesso i passeggeri, Se mercadanti, e più se ebrei. Ne spoglio Pur quelli avrla, se a povertà costretto Non l'avesse un fratel, che del paterno Retaggio spossessollo.

A che di hosco In bosco ertasse, ei non sapea. Sperava Dal caso alte venture, e perchè tarde Erano al suo desio, volgea frequente Il pensier di distruggersi, e più volte Dall' altissime balze misurava Coll' occhio i precipizi, e mestamente Rideagli il core, e si saria slanciato Nelle cupe voragini, se voce, O aspetto di mortali, o speranze altre Non l'avesser ritratto.

— O cavaliero ,

— Scostati, scostati, o romito; Oro non tengo.

— Ed oro a te.non chieggo; Ben d'acquistarue santa via t'accenno. Vile è il mestier cui t'adducea sciagura, Ma nobile è il tuo spirto. A me tue sorti Occulta sapienza ha rivelate:

Vanne a Bamberga; ad Ebelin ti mostra: Grazia agli occhi di lui, grazia otterrai A' clementi occhi del regnante istesso.

Così Satan, e sparve.

Incerto è quegli Se fu delirio o visione: Al cielo Volge supplice il viso : in cor gl' irrompe De'suoi misfatti alta vergogna; aspira A cancellarli, e quindi in poi di tutte Virti di cavaliero andare ornato.

In quel fervor del pentimento, incontra-Un mendico, e su lui getta il mantello, Esen compiace, e dice : — Uom non m'avanza In carità e giustizia.

E Sàtan rise ; E non veduto gli baciò la fronte.

Alla real Bamberga andò Guelardo,
Mosse alle auguste soglie, ad Ebelino
Supplice presentossi, e piamente
Da quella bella e grande alma si vide.
Ascoltato, compianto, e di non tarda
Aita lieto. Un fascino infernale
Sovra la fronte di Guelardo imposto
Ha del demone il bacio. Allo straniero
Conglutinossi d' Ebelino il core '
In breve tempo; e nella reggia e in campo
Quei Gionata parea, questi Davidde.

Mirabile brillava ad ogni ciglio Quella forte amistà : Satan fremeva Ch'ella durasse, e il volgersi degli anni Affretar non potea. Nè ratto varco Sperabil era tra i pensieri onesti Che Guelardo nodriva e la sua infamia, Tra l'amor suo per Ebelin, tra il dolce Nella virtù emularlo, e il desiderio Scellerato di spegnerlo. Ma il tristo Angiol si confortava misurando L'immortal suo avvenire. Appo si lunghi Secoli, breve istante eran poch' anni. Ed intanto ei godeva, a quell' imago Che tigre, sebben avida di sangue, Mira la preda, e ascosa sta, e sollazzo Tragge di quella contemplando i moti E l'amabil fidanza, ed assapora Più lentamente la decreta strage.

Dopo tanto aspettar, s'appressa il giorno Sospirato dall'invido. Al novello Otton contrarie qua e là in Italia
Eran le menti di non pochi, e speme
Vivea secreta ch'italo Ebelino
Secretamente lor plaudesse. Il core
Di molti era per esso, e nelle ardite
Congrèghe entro a' castelli, ed appo il volgo
Susurravan, più splendido rinomo
Non avervi del suo; null'uom più voti
A suo pro riunir; doversi acciaro
Dittatorio offerirgii, o regio scettro.

L'augusto sir dalla germana sede Contezza ebbe di fremiti e lamenti Nell'alme de'Lombardi esasperate, Ed a sedarle con prudenza invia Ebelino e Guelardo.

Alla venuta
Di questi sommi giù dall'alpe, e al grido
Che fama addoppia de' lor alti pregi,
E più de' pregi di colui, che sembra
D'onnipotenza quasi insignorito,
Ferve ognor più l'insana speme, e tutta
In congressi pacifici prorompe,
Ove i duo messi imperiali invano
Senno indiceano e obbedienza

—O prodi!

Così Ebelin risponde al temerario

De' corrucciosi invito; io condottiero

Mai contr' Otton non moverò, chè avvinto
Gli son da conoscente animo e onore,
E il portai fra mie braccia. E quando insieme

Del moribondo padre suo le coltri

Inondavam di pianto, il sacro vecchio

Nostre mani congiunse, e disse: — Un figlio,
O Ebelino, ti lascio; —ed a te lascio,
O figlio, un padre in Ebelino! — Ed era

In tai detti spirato. Allora il figlio Gettommi al collo ambe le braccia, e molto Pianse, e chiamommi padre suo, e lo strinsi, E il chiamai figlio. Ove pur reo di patti Violati con voi fosse il mio sire, Biasmo sincer da mie labbra paterne Avriane, si; retti n'avria consigli, Ma non odio, non guerra, non perfidia!

— Deh! tacciano, Ebelin, privati affetti, Ottà care di populi. Ed irgotta i formi il di irgotta di populi.

Ov'è causa di popoli. Ed ignota Mal tu presumi essere a noi l'ingrata Alma d'Ottone anco ver te, che dritti Tanti acquistasti a guiderdone e lode. Ombra a lui fa la tua virtu : onorarti Finge, ma stolta è finzione omai Ond' ogni cor magnanimo s'adira. Possente sei, ma più non sei quel desso Che ne' duo regni un di tutto volvea. Teofania il governa, e da Bisanzio Sul germanico seggio ov'ei l'assunse Recò le greche astuzie, e lo circonda Di greci consiglieri. Essi con lei Van macchinando contro te ogni giorno; Che se finor cadute anco non sono Le podestà che a te largi il monarca, Della tua rinomanza egli è prodigio, E nel tiranno è di pudor reliquia. Bada a' perigli, a tua salvezza bada : D'Otton l'iniquità rotto ha i legami D'ogni giusto con esso.

Un de' maggiori Cosi parlò fra gli adunati audaci. Nè, sebbene oltrespinta, era appien falsa La parola di sdegno e di sospetto Circa l'imperadrice e i cortegiani Ch'ella a sue nozze addotti avea di Grecia.
Ma la candida e ferma alma del pio
Ebelin s'adirò. L'imperadrice
E Otton con nobil gagliardia difese,
E de'Greci sorrise. Ei si facondo
Favellava, e amichevole e verace,
Che i più irati l'udian con reverenza:
Con tenerezza quasi, ancor che invitti
Nel feroce astio e nell'ardente brama.

Di Guelardo lo spirto a quel congresso Funestamente s'esaltò. Il diletto Ebelino ei vedea, nella commossa Fantasia, re, suscitator di gloria Ad un popol redento. Il vedea bello Giganteggiare in immortali istorie, Com'un di que' supremi, onde la terra Lunghi secoli è priva; e sè medesmo Socio vedea di quel supremo, e a lui Successor forse, e.v.. Che non sogna audace Ambizion, se raggio ba di speranza?

Quand'ei fu sol con Ebelin, ridisse
Le voci insieme intese, e commentolle
Coll'insistenza del favore; e aggiunse
Maligno esame de' pensier, degli atti
D' Ottone, e della Greca in trono assisa, e
degli astuti amici ond'ella è cinta.
Quasi certezza accolse i più irritanti
Dubbi e i minimi indizi di periglio.
E grido ingratitudine, e diritto
Alla rivolta. E a grado a grado questa
Ei necessaria osò chiamare, e il pio
Ebelin concitarvi. Lo interruppe'
Finalmente Ebelin; duplice tela
Come già svolto aveva agli adunati,
Svolse di novo al tentatore amico:

Qua la turpezza del tradir, la i vani Sforzi a potenza e gloria, ove bruttata È nazion da lunghi odii fraterni.

Negli aneliti suoi s' ostino il core Di Guelardo in quel giorno, e segui poscia A ridir con sofistica, inesaușta Facondia per più di l'empie sue brame; Si che non poche volte il generoso Ebelino in resistergli, dal mite Considerare e dai soavi detti Passò a dogliosa maraviglia e sdegno.

Turbossene colui, ma il turbamento Ascose e il disamore, e da quel tempo Crescente invidia in sen covò tremenda.

Novi succedon fortunati eventi, Ch' ognuno attesta gloriosi al senno Dell'ottimo Ebelin; ma più Guelardo, Come negli anni primi, or della gloria Del suo benefattor non va giocondo. Ei con geloso sospettante ciglio Mira la sua grandezza, e superarla Vorria e non puote; e detestando, sogna Dall'amico esser detestato; e pargli, Laddove pria sì belle in Ebelino Virtu vedea, più non veder che scaltra Ipocrisia. De pervertiti è proprio Non credere a virtu ; d'ogni più certo Generoso atto dubitar motivi Turpi, ed asseverarli : in ogni etade Così abborriti fur dal mondo i santi.

Da quello stato di rancor, di mente Ognor proclive a gettar fango ascoso Sovra l'opre del giusto, è breve il passo Ad assoluto di giustizia scherno.

In Lamagna Guelardo ad altri uffizi

Di grande onor da Ottone è richiamato, Mentre Ebelin nell'itale contrade Resta moderator. L'ingrato amico Sospetta ch' Ebelino abbia con arte Tal partenza promosso, a fin di trarsi Uom dal cospetto che in secreto esècri.

Del congedo gli amplessi ei rende a quello , Ma senza avvicendar come altre volte Palpiti dolci di desio e di pena. Infinto ei crede ogni atto ed ogni accento Del più sincero degli umani, e parte Coi fremiti dell'odio, e maturando Di non avute offese alta vendetta.

- Cieco tanto io sarò che vero estimi Suo rifiuto ai ribelli? Or che sì vaste Son le congiure? Or che da lunghe e infauste Guerre è stanco l'impero? Or che d'illustre Nome a capitanarla, e di null'altro, La penisola ha d'uopo? Or che oltraggiata Dalla superba, greca, invida nuora È quell'antica d'Ebelin fautrice. La vantata Adelaide, che alle umili Ombre de' chiostri dalla reggia mosse? Or che Teofania palesemente Lacci a lui tende e sua rovina agogna? Il menzogner di me diffida : i vili Diffidan sempre! Allontanarmi volle Non senza mira ostil : me di qui toglie Per regnar sol, per non aver chi forse Sua sapienza e sue prodezze oscuri. All'amico ei rinuncia; ei nelle schiere Del suo tradito Imperador mi brama, Nelle schiere d'Otton, contro a cui l'asta Scaglierà in breve; e tanto orgoglio è in lui, Che nè lo sdegno mio, nè la sagacia

Non teme, nè il valor! Perfido! io mai Stato non fora a tua amicizia ingrato; Alla mia ingrato ardisci farti: trema! Valor non manca al vilipeso e senno Da smascherar tua ipocrisia. Ludibrio Ne fur bastantemente il sire, i grandi, Le sciocche turbe, e insiem con loro io stesso!

Così nel suo vaneggiamento infame S' agita l' infelice, e non s'accorge Che il re d'abisso più e più il possede; Così travolve le apparenze ogn' uomo Che a livor s'abbandoni!

Eco Guelardo
Giunto ai reali di Bamberga ostelli;
Eccolo assaporante i nuovi onori,
Ma com'egro che, misto ad ogni cibo,
Sente l'amaro della propria bile.
Più sovra il labbro di Guelardo il nome,
Come già tempo, d'Ebelin non suona,
O su quel labbro se talvolta suona,
Laude non l'accompagna, e il favellante
Impallidisce, e torvamente abbassa
La pensosa pupilla irrequieta,
E la rialza stavillando; e ognuno
Scerne che di compressa ira sfavilla.

Del mutamento avvedesi esultando Teofania, s' avvedono i suoi fidi, E al convito di lei con gran decoro Visto sovente è quel Guelardo assiso, Ch'ella tanto agli scorsi anni abborria. Ordiscono essi alcuna trama insieme Contro al lontano giusto? o la perfidia Tutta covossi di Guelardo in petto?

Un di da quel convito esce il fellone, E quasi esterrefatto si presenta Agli occhi del monarca, e a lui si prostra, Ed esclama : - Ebelino è traditore! Le rivolte fomenta; alla corona D' Italia aspira : sciolta è l'amistade Che a lui mi strinse! Eternamente è sciolta! E false carte adduce in prova, e adduce Di vili già ribelli, or prigionieri, Menzogne tai, che faccia avean di vero. Ed il monarca trabalzò, fu vinto Dalle inique apparenze. Esitò ancora, Dubitar volle novamente; a novo Esame ripiego la scrupolosa Afflitta anima sua; ma le apparenze Trionfaron più orrende e più secure. Indi egli irato invia turba di sgherri. All'italo paese, onde sia tratto Carico di catene il formidato Duce a Bamberga.

L'innocente duce Stanza a que'giorni avea in Milan. Posava Una notte, ed in sogno a lui s'affaccia Lo stuol de'cari, in varia guerra estinti, Fratelli suoi, col vecchio padre; e il padre « Fuggi, gridava, sei tradito! » E gli altri Con affanno e singhiozzi ad una voce Ripetean: « Fuggi, fuggi! »

Ei si risveglia, i E per quell'alme prega, e s'addormenta Un'altra volta. È in sogno ecco apparirgli Il magno Otton primiero ed Adelaide, Non cinta ancor di monacali bende, Ma il serto imperial sopra la fronte. Meste eran lor sembianze, ed a lui: « Fuggi! Fuggi, dicean, del figlio nostro l'ira! Ira per te saria mortal! »

Si desta

Il nobil duce, e per quell'alme prega, E s'addormenta un'altra volta. E vede Il tempo antico e la città solenne Ove sorge il Calvario, e là pur vede Di Getsèmani l'orto, ed appressarsi Una frotta d'armati, e Iscariote Dare il bacio alla vittima!... Ed oh vista! Iscariote era Guelardo!

Balza
Spaventato destandosi Ebelino,
E que' tre sogni avvertimento estima
Dell'angiol suo. Fuggir voria; ma dove?

Ma perchè? Fugge l'innocente mai?
Pochi istanti anelò fra que' pensieri
Di stupor, di tristezza, e piena d'armi
Fu ben tosto la soglia. Udi Ebelino
Che dal suo Imperador ventan que' ferri,
E il cenno di seguirli: ai manigoldi
Cesse con muto fremito la spada,

E porse ai ceppi gli onorati pugni.
Quasi ladro il trascinano, e Milano
E tutta Lombardia mira quel crollo
Si inopinato. Il prigioniero obbrobri
Soffre inauditi; e non sariagli pena
Dagli sgherri soffrirli: itale voci
Lo irridon per la via, maledicenti
Al passato suo lustro. E quale esclama:
— Va, di rivolte eccitator maligno!
Va, scellerata causa, onde su noi
Cesare versa il suo tremendo sdegno!
— Qual:—Va, codardo degli Otton mancipio,
Che d'Italia campion far ti negasti!
Ben or tì sta de' tuoi servigi il premio!
— Qual più schietto prorompe: — Erami noia

Udir chiamarti il giusto; alfin delitti Potrem di te sapere ed abborrirti!

Quant' è lunga la via sino a' confini Delle italiche valli, Ebelin tacque Degli spregi sofferti. Allor che in cima Dell' alpe fu, rivolse gli occhi, e alzando Le incatenate braccia, — Oh maledetta Troppo da' vizi tuoi, misera patria, Sclamó, non io ti maledico! Il cielo Figli ti dia che s'amino fra loro, Ed amin te com' io t' amava e t' amo, E più di me felici acquistin gloria Senza espiarla con dolori e insulti! — Maledicila! gridagli all' orecchio Una voce infernal.

- Ti benedico

L' ultima volta! ripres' egli.

E pianse
Siccome pio figliuol sulla ignominia
D' una madre infelice; e gli sovvenne
Quanto già quella madre avea prefulso
In virtù fra le genti, e a depravarla
Quante cagioni eran concorse! E grande
Su lei di Dio misericordia chiese;
E dal dolce aer suo, dalle ridenti
Tutte illustri sue sponde, ei nè le amanti
Ciglia diveller, nè il pensier poteva!

Satan che indarno occultamente spinto Avealo ad imprecar la patria terra, Urlò, di rabbia le sue preci udendo; E di Lamagna per alture e piani

Corse con questo grido,:

—È alfin caduto L' italo maliardo, il seduttore De'nostri augusti, il protettor di quanti Di Lombardia traeano ad impinguarsi Sul germanico suol, genia predace Onde la tanta povertà cresciuta In quest' anni da noi! Tutti Ebelino Nostri tesori al lido suo recava, E colà un trono alzar voleasi, allora Che ad atterrar le ribellanti spade Inetto fosse per miseria Ottone?

- Ebelin mora! Universal risposta Fu del tedesco volgo. Ed obbliato Da migliaia di cuori in un di venne Ouanto a lodarlo aveali invece astretti La sua mansuetudine, il modesto Non curar le ricchezze, il riversarle Sulle infelici plebi, il non mostrarsi, Benchè pio verso gl' Itali, men pio Ver gli stranieri. Quella dianzi nota Serie di virtù splendide cotanto. Un incantesmo vil parve ad un tratto, Una menzogna. Convenia disdirla: Riconoscenza è grave pondo ai bassi. Esultan se pretesto a lor si porga Di rigettarla, e attaccaticci morbi Son odio, ingratitudine e calunnia,

Conscio de' benefizi innumerati
Ch' egli avea sparso, avea creduto ognora
L' irreprensibil cavalier che stretti,
A lui fosser d'amor cuori infiniti.
Le ripetute indegne contumelie
Lo sorpreser, ma tacque; e sovra tanta
Pravità de' mortali meditando,
Arrossi d'esser uomo, e innuanzi a Dio
Umiliossi. E vanamente ancora
Stette Satan mirandolo e aspettando
Il desio di vendetta e le bestemmie.

Chiama l'Onnipossente al suo cospetto Tutti i ministri spirti, e a Satan dice : — Onde vieni?

E il maligno: — Ho circuita
Dell' uom la terra, e non rinvenni un santo.
Ed il Signore: — O di calunnie padre,
Non vedestù l'amico mio Ebelino.

Non vedestù l'amico mio Ebelino, Ch'uomo a lui simil non racchiude il mondo, Tanta nel suo dolor serba innocenza?

E l'angiol di menzogna ambe le labbra Si morse, e disse:—Ov'è il suo pregio? Ei t'ama, Perchè, in tuo amor fidando, ei palesata In breve spera sua innocenza. Il braccio Estendi, e più percuotilo, e vedrai Se non t'impreca.

Ed il Signor: — Non forse Giorni di prova assegno a' retti? Vanne: Ebelino e in tua mano; anco sua vita; Anco la fama sua, perché maggiore Torni suo vanto e tua immortal vergogna.

L'avversario precipite avventossi
Dal grembo della nube, onde i mortali
Atterria lampeggiando, ed in un punto
Fu su roccia dell'alpi. Ivi gigante
Si soffermo, e da questo lato i campi
Della lieta penisola mirando,
E dall'altro le selve popotose
De' boreali, l'una e l'altra palma
Battè plaudendo al sovrastante lutto
D'entrambo i regni, ed esclamò: —Vittoria!
Di là scagliossi alla città del trono

Di la scagliossi alla città del trono E de' cento felici incliti alberghi, E delle orrende mura ove trascina Sua catena Ebelin. Desta il demonio Ne' giudici, che Ottone a indagin chiama Dell' alta causa, aneliti vigliacchi. Temon, se reo non trovan l'accusato, L' ira d'Otton, l' ira d'Augusta, l' ira Di quel Guelardo che per essi or regna; E dove il trovin reo, speran più pingui Gli onorati salarii, e maggior lustro.

Chi primiero è fra giudici? Oh impudenza!

Guelardo stesso!

Oh come il core all'empio Nondimen trema, udendo che s'appressa L'irreprensibil catenato! E questi Entra con umil, sì, ma non prostrato Animo, è reca sulla smorta fronte Quell' alterezza ch' a innocenza spetta.

Cela Guelardo il suo tremore, e prende Così ad interrogar :

O sciagurato reo?

Al tribunale attesta.

-Oual è il tuo nome,

- Sono Ebelino Da Villanova, amico tuo.

- Rigetto L'amistà d'un fello : giudice seggo. Che macchinasti co' Lombardi?

In viso

L'accusato guardollo, e non rispose. E Guelardo : - A lor trame eri secreto Eccitator; t'offrian lo scettro, e pronta Stava tua destra ad accettarlo in giorno Ch' ansio esitavi a stabilire, in giorno Che, la mercè di Dio, non è spuntato.

V'ha fra i complici tuoi chi tua perfidia E poichè muto Serbavasi Ebelin, vengon a un cenno Que' testimonii nella sala addotti.

Eran duo di que' truci esclamatori Di libertà, di civiche vendette, Di patrio amor, che ne' consessi audaci Della rivolta più fervean, più scherno Scagliavan sui dubbianti e sovra i miti, E più capaci d'affrontar qualunque Parean supplizio, anzi che mai parola Di codardia pel proprio scampo sciorre.

Questi eroi da macelli, questi atroci Ostentatori d'invicibil rabbia, Come fur tolti a lor gioconde cene, E gravato di ferri ebbero il pugno, E il patibolo vider, - tremebondi Quasi cinèdi, le arroganti grida. Volsero in turpi lagrime e in più turpi Esibimenti di riscatto infame, Altre teste al carnefice segnando. Ad Ebelino in riveder coloro Isfuggi un atto di stupor : - Voi dunque? Voi? . . . Ma, qual maraviglia? Oh! ben a dritto Io sempre le feroci alme ho spregiato, E ben diceami il cor quali voi foste! Ed appunto perchè troppe vid' io . Alme siffatte là nelle congrèghe Ove il mio plauso si cercava indarno, E pochi vidi eccelsi petti, avversi Ad insolenza e a stragi, io mestamente Presentii di mia patria obbrobri e pianto, S'ella sorda restava a' preghi miei, E alle minacce mie, quando insensata Io vostr' impresa nominava e iniqua.

I testimonii balbettaro, e fisi Gli occhi loro in Guelardo, il concertato Calunniar sostennero. Ebelino Più non degnolli di risposta, e chiese D' esser condotto anzi ad Ottone a cui Parlar volea.

Respinge inutilmente
Guelardo quest' inchiesta , e cosi forte
La ripete Ebelin , ch'un de' seduti
A giudicarlo generoso alzossi,
Sclamando: — La tua brama, o il più infelice
Fra gli accusati, porteranno al trono
Le labbra mie.

Null'uom pote di quella Anima schietta rattenere i passi : Move all' Imperador, franco gli parla, E il pio monarca inducesi al colloquio. Mentre dunque l'afflitto incoronato Nelle regali, splendide pareti Aspettava che a lui tratto venisse Il già caro Ebelin, nella memoria Gli ritornavan gli alti e numerosi Servigi di quel prode, e l'amicizia Che al magno Otton, suo padre, avealo stretto; E commoveasi ripensando quante Volte quell' Ebelin con tenerezza Lui prence fanciulletto infra le braccia Portato avea, quante paterne cure Prese per lui, quanti affrontati in guerra Per sua difesa ardui perigli, - e il core Gli si volgea a clemenza. Ode sonanti

Nelle vicine sale i trascinati Ferri del prigioniero, e gli si gela Di pietà il sangue. E quand' entrare il vede Pallido, smunto, gli si gonfia il ciglio, E magnanimo pianto a stento cela. Ebelin pur commosso era, calcando Con vincolato piede oggi i tappeti,

13

Che tante volte avea con dominante Passo calcati, e intorno a sè veggendo Tanti, che in altro tempo a lui dinanzi S'inchinavan temendo, ovver felici Andavan s'egli a lor stringea la destra, E ch' or s'atteggian contegnosi, e quali A sterile pietà, quali ad insulto.

Giunto Ebelino alla presenza augusta, Piegasi reverente, e aspetta il cenno: — Favella, sciagurato: uom con più caldo

Fervor non brama tue discolpe.

- Sire,

La mia innocenza esser dovriati scritta Ne' lunghi intemerati anni ch' io vissi Di tua casa al servizio e dell' onore. In inganno te volto han miei nemici, E me calunnia opprime.

— A tue parole Aggiungi prova, e riputato il sommo

De'tuoi servigi questo fia da Ottone.

— Se a te prova non son gli atti che oprai Alla luce del sol, l'abborrimento
Sperimentato mio contra ogni fraude,
Contr' ogni ingiusta ambizion; se nulla
A te non dicon queste mie sembianze
Imperturbate in così ria sventura,
Preclusa è a me di scampo ogni fiducia;
Anzi alle leggi mia supposta colpa
È attestata abbastanza. Altro non posso
Se non gli estremi del mio zelo sforzi
In quest' istante consecratti, o sire,
Tai verità parlandoti, che forse
Più non udresti, se da me non le odi.

-T'ascolto, disse il rege.

La propria causa obbliar parve, e diessi A svolgere di stato alti consigli, I bisogni quai fossero additando Delle schiere, del popol, dell'altare. De' tribunali, e della reggia stessa : Quali i provvedimenti unici, retti Ed efficaci ad impedir l'ebbrezza Delle rivolte, a raffermar lo impero: Quali de' prischi imperadori, e quali Del magno Otton le più laudabili opre, E quai le insane; e come arduo ognor sia Seguir le prime e non errare; e come Gli egregi prenci a errar tragge talvolta Adulante caterva. Accennò alcuni Del sir lusingatori, accennò il vile Cangiarsi di Guelardo: e brevi furo Su lor suoi detti, e non degno que' nomi D'anime basse proferir neppure. Ma que rapidi detti eran gagliardi, Siccome piglio di paterno braccio. Che sovra l'orlo d'un dirupo afferra Perigliante figliuolo.

Otton si scuote.

Da verità si energiche, da senno
Si giusto e luminoso ed esaltante
Non era stato mai colpito. In altri
Colloqui a' di felici il buon ministro
Parlava il ver, ma forse in più gradita
Guisa, sparmiante del suo re l'orgoglio.
Ora è il parlar solenne, il grido urgente
D' uom, che vicino a morte anco un tributo
Di fedeltà solve al monarca e al dritto,
Tutto dicendo che giovar del pari,
Sembrigli al trono e alle regnate genti.

Alla beltà del vero e del coraggio,

E di quel dignitoso intenerirsi
Che da alterezza vien compresso, e pure
Nella voce si sente e ne' benigni
Sguardi si vede, uniasi in Ebelino
Da natura sortita un'armonia
Di nobili sembianze e di contegno,
Talchè valor più prepotente dava
A sua favella, ed escludea il supposto
D'ogni viltà, d'ogni codarda astuzia,
E facea forza a Otton. Perocchè Ottone
Stranier non era a simpatia per cuori
Di grandissima tempra. E fu vicino
A cedere, a gettare ambe le braccia
Del prigioniero al collo, al gridar: — Falsa
Tengo ogni accusa contro al mio fedele!

Ma Satan vide quell' istante, e spinse Teofania d'Augusto in cerca.

Bella
Era la greca donna e di vivaci
Grazie adorna, e scaltrissima e pungente
Ne'suoi sarcasmi, ed irridea talvolta
La bonaria alemanna indol con motti
Quasi di spregio; e di que' motti spesso
Arrossia Ottone. E perocch' egli amava,
L'affascinante sposa, ambia piacerle
E far pompa d'accorta alma inconcussa,
E a tal cagion solea de' generosi
Sensi in cor frenar gl' impeti al suo fianco.
Salutata dall' armi, il passo inoltra

Fra le colonne di que regii lochi La incoronata, e strabilisce e freme In vedere Ebelino; e sovra Ottone Lancia quel guardo chedir sembra:—Stolto! Sedur ti lasci?

Tanto, oimė, bastava

A confondere il sire! Eccol a un tratto Con più severa maestà atteggiarsi Verso il captivo, e dir: — Riedi: a me il vero Tutto paleserassi; e tu, innocente, Gloria u'avrai; prevaricato, morte.

Torna Ebelino al carcere, e già scerne Che inevitata è per lui morte. Oh come Lenti di nuovo i dì, lente le notti Volgon per lui! Quel sempre assomigliarsi D' una all'altr' ora, e la perpetua veglia, Ed il perpetuo tenebrore — e i cibi Immondi e scarsi — e l'aspreggiante voce Di questo o quello sgherro — e il frequent' urlo D'altri prigioni disperati, in cupe Vicine volte seppelliti - e il suono De' ceppi loro, e quel de' propri - e il canto Osceno del ladron che, bestemmiando, La forca aspetta - e i gemiti dell'egro Forse non reo che sulla paglia spira -E il sollecito passo delle guardie Che dicono: « E spirato! » — e questo detto Che l'echeggiante corridoio in guisa Ripete orrenda - e il pianto d'un amico Che, udendo il nome dell'estinto, grida Dalfondod'un covile: « Ahi! glisorvivo! »-E per dispregio di quel pianto il ghigno Od il sibilo infame di coloro Che trascinano il morto -e, con siffatta Serie d'inenarrabili vicende Di castel, che i perenni affigurava Dell'abisso tormenti, il ricordarsi De' di sereni che svanir, de' plausi, Delle liete speranze, e, più di tutto, De' dolci affetti — ah! quella è tale immensa Congerie di dolori e di spaventi,

Che dissennar minaccia ogni più forte E sdegnoso intelletto! E se si ponno Da intelletto simil serbar talvolta Contro all'empia fortuna altero scherno, O pensieri di pace e di perdono, E di fede nel cielo, ahi! pur quell' ora Amarissima vien che ineluttata Mestizia il cor miseramente serra, E non v'è chi consoli! Ed altre pari A quell'ora succedono, e d'angoscia In angoscia si cade! Ed un' ardente Smania investe il cervello, ed impazzato Esser si teme o brama! E il generoso Petto chiuder non puossi all' irruente Piena dell' odio che in lui versan mille Della viltà degli uomini memorie! E seroce si resta, e di sè stesso S' inorridisce e sclamasi : - « Son io, Benchè non conscio di mie colpe, un empio? » E chiedesi all' Eterno, e lungamente Chiedesi invan, d'amore una scintilla! Quelle angosce conobbe anco Ebelino, Ed allora invisibile al suo fianco Satan sedeva, e gli pingea coll'arte, Ch' è propria a lui, tutto che meglio ad ira E a disperazion trarlo potesse. Ed Ebelin pur resistea, e pensava, In mezzo alle sue smanie, all' Uomo-Iddio, Che sublimò i dolori, e fu ludibrio D'ingrati e di crudeli : e quel pensiero, Che insensatezza all'occhio è de' felici. Insensatezza non pareagli, ed alta Storia pareagli che gli oppressi in tutti Lor martirii nobilita; e volgendo Quella storia ammiranda, a poco a poco

Ammansava gli sdegni e perdonava.

Ma la parte del cor, che più dolente.
Sanguinava, era quella ove scolpite
Stavan due care fronti. Una è la fronte
Della madre decrepita che in pace,
All'ombra degli altar, da parecchi anni
Viveasi in Quedlimburgo, e l'altra è quella
Della madre d'Augusto. Ambe le antiche
Serrava il chiostro istesso, e raramente
Alla reggia venian; chè ad Adelaide
Odiosa la reggia erasi fatta
Pet l'imperar della superba nuora.

— Qual sarà stato di mia madre, e quale Dell'onoranda imperadrice il core, ' Allorchè udir la mia sventura? Iniquo Esse, no, non mi tengono! Esse almeno, Mentre a tutti i mortali il nome mio In abbomino fia. caro l'avranno!

Così geme Ebelino. Un di, ottenuto La madre alfine ha di vederlo, e scende Alla prigion del figlio. Oh inenarrati Di quel colloquio i sacri detti e i sacri Abbracciamenti! Oh qual pietà! Una madre Che riscattar col sangue suo non puote Di sue viscere il frutto! ed il più amante Figlio che di sua madre, ahimè! in secreto Deplorar dee la lunga vita!

El giorno
Che dalla inconsolabil genitrice
Fu Ebelin visitato, oh da qual notte
Seguito fu! L'espandersi de' cuori
Nella sventura, è de' sollievi il sommo;
Ma dopo tal sollievo, allor che mesto
Il prigionier dalle pietose braccia
Di persona carissima è staccato,

E solingo riman, quanto più dura Gli è solitudin! Quanto più affannoso Il desiderio de' bei tempi in cui Fra gli amati vivea! Quanto più viva, Più lacerante la pietà ch' ei sente Di sè stesso e d'altru!

Me a tal dolore Stranier non volle il Cielo, e in ripensarti, O decennio del carcere, infiniti Strazi ricordo, ma il più acerbo è forse Quand'io, abbracciato il genitor, partirsi Da me il vedea; quand'io, calde le labbra ! Del bacio suo, dicea: — Questo è l'estremo!

Non un decennio, ma più lune ancora Durar gli affanni d'Ebelino. Ei forse Nel giudizio di Dio gli aecusatori Sperava iniqui col possente acciaro Duellando atterrar. Chi d' Ebelino Avea la forza e la destrezza? E quanta Forza e destrezza in düellar non dona Senso d'intemerata anima offesa! Ma tai giudizi Iddio forse abborrendo, Non volle che sancito il reo costume Per Ebelin venisse; o del demonio Opra fu l'impedirlo. Il pestilento Aere del carcer nell'oppresso infonde Maligni influssi, ed eccolo abbattuto Da insanabili febbri. Il derelitto Pur talvolta illudeasi, immaginando Che alcun de' tanti, su cui sparsi avea Suoi benefizi, or con repente mossa D'onore e gratitudin s'offerisse A combatter per esso : — attese indarno. Spunta il di della morte, ed Ebelino

Vien tratto innanzi a'giudici; e Guelardo

La sentenza gli legge! Il condannato Udi, chinò la fronte, e rese grazie Tacitamente a Dio che al sacrificio Termine alfin ponesse; e bramò ancora Una volta veder la genitrice.

Venne l'antica, e insiem si consolaro Con nobil forza alterna, e con alterne Religiose cure. Ella ed un pio Ministro del Signor soli eran consci Dell'innocenza d'Ebelin. Veloce Scorre quel sacro tempo, e omai gl'istanti Sovrastan del patibolo. Umilmente Prostrasi ancora innanzi al sacerdote Il giusto cavalier; quindi si prostra Anzi alla madre, ed ella il benedice, E si dividon sorridendo, e in cielo Riabbracciarsi in brève speran.

Move

Per le vie tra i carnefici , agguagliato Al più vil masnadiero , e contro a lui Insane urla di scherno alzan le turbe.

Di quegl' inverecondi ultimi segni Dell' odio altrui stupia, ma per le turbe Egli pregava. Ed arrivato al palco, Con fermo passo ascese, e parlar volle; Ma sue parole non s'udir, sì orrendi Vituperi sonavano. Ed allora Accenno egli medesmo al percussore, E siedè sullo scanno, e tosto il collo Mise sul ceppo — e la mannaia cadde!

L'angiol della calunnia, abbenchè indurre Non avesse potuto alla bestemmia Il retto cavaliero, e or si rodesse Invido i pugni, l'alta anima a Dio Salir veggendo—audacemente « Ho vinto! » Volea sclamar. Ma pria che la menzogna Intera uscisse dell'infame petto, Piovver dal cielo i fulmini, e il bugiardo Spirto ravvolser negli eterni abissi.

Ov'è il Giuda novel? — Perchè perduto Delle guance ha il vermiglio, e la baldanza Della voce e del guardo? — E perchè al riso Che da Teofania volto gli è spesso Non ride, e gli occhi abbassa, o spaventato Mira a destra e sinistra? — E perchè a sera, Se in luoghi oscuri passa, affretta il piede A illuminata parte, e ansante giunge Quasi inseguito fosse? — E perchè cerca Talor per via i mendici, e su lor versa A piene mani l'oro, e di lor preci

A piete maint ovo, e di no preci L'aiuto invoca, e inefficaci poscia Di quei le preci ei furibondo chiama?— E perchè ne' festini alcune volte Cionca e sghignazza, e intrepido si vanta Contro a tutte paure, e quando a letto Va nell'ebbrezza, trema ed urla, e al fido

Servo chiede il cilicio e se lo cinge?
Pentimento ei bramava, e scellerata
L'alma era fredda, e a pentimento chiusa.

Un di, colui con altri sommi duci Passò a fianco d' Otton sovra la piazza, Ove ancor d' Ebelino ad alto palo Vedeasi infisso il teschio. Il traditore Volea finger letizia, e le pupille Miseramente stralunava, e insieme Forte i denti batteangli. Ottone il guarda, E vacillar sovra l'arcione il vede, E a sostenerlo accorre.

— Oh! che ti turba? Gli ripete.

È desso!

Sclama Guelardo, il mio tradito amico! Chi dal giusto immolato mi sottragge?

E prepotenza di rimorso invitta,
Ma non pia, lo costringe. Ei maledice
E terra e ciel, ma l'alto arcano svela.
Folto drappello d'ottimati, e folta
Moltitudin di volgo al confessante
Fa cerchio, e inorridisce a sue parole,
Tutta imparando la esecrata istoria.
Da tanti petti universal s'innalza
Un lamento:—Oh sventura! oh atroce colpa!
Il caduto Ebelino era innocente!

Ed Otton più che gli altri inconsolato Raccapricciando grida: — Oh me infelice! Era innocente, e trarre a morte il feci!

Il traditor nel suo sangue stramazza.
Qual mano il colpo diè primier? Mal puote
Fama saperlo. I più disser che ratto
Un ferro in cor si configgesse il tristo,
Altri che Otton percosselo. Il tumulto
Ferve con rabbia orrenda. In cento brani
Ecco lacero, pesto, annichilato
Il cadavere infame. E s'inchinaro
D' Ebelino anzi il teschio e imperadore
Ed ottimati e popolo, e nel tempio
Dato fu loco alla reliquia santa.

Alto clamor di giubilo e di rabbia Rimbombò nell'inferno, al piombar quivi Il traditor, ma sol menonne festa L'abbietta e sciocca de' demonii plebe : Il lor superbo re, poste con ira Su Guelardo le luci e le calcagna, Urlò: — Che gloria alma si vil mi reca!



## ILDEGARDE.

CANTICA,

Anche l'Ildegarde è una di quelle cantiche ch' io aveva in lontani anni disegnate, e già era questa eseguita in gran parte, ed onorata degli amichevoli suffragi del nostro Monti e di Byron. Spariti quegli abbozzi con altre carte da me in dolorosa vicenda perdute, ho tentato dodici anni dappoi di ricomporre la stessa produzione, quantunque non ignaro che difficilmente in età provetta si ritrovano le felici ispirazioni della gioventi.

## ILDEGARDE.

Pars bona mulier bona (Eccle. c. 26, 3.)

- Perche alle torri del superbo Irnando Sempre drizzi lo sguardo, o mio Camillo? - Sposa, io molto l'amava; e in questi giorni Di nevose bufère, ognor la dolce Nostra infanzia mi torna alla memoria, Quando, arridenti il padre suo ed il mio, O di soppiatto noi dalle castella Usciti, incontravamei appo la riva Congelata del Pellice, e lung'ora Oua e là sdrucciolon ci vibravamo Ridendo e punzecchiandoci e luttando. E sul ghiaccio cadendo, e (bozzoluta Indi spesso la fronte o insanguinata) Tornando a casa lieti e tracotanti. Allora il padre suo, se all'un di noi Vedea della caduta in fronte il segno, Chiedevagli: « Hai tu pianto? » Ed il ferito Gridava: « No. » Ed a tal risposta il vecchio Lo prendea fra le braccia e lo baciava, L'amor lodando de'perigli e il gaio Scherno d'un mal, che sol le carni impiaga, E nulla può sull'anima del forte. Un dì, com'or, fioccava a larghe falde

Di dicembre la neve, ed ambo agli occhi De' parenti sottrattici e de'servi Discendemmo ciascun nostra pendice, E ai cari ghiacci convenimmo. Assai Sdrucciolammo e ruzzammo, e le condense Pallottole durissime a diversa Meta lontana, in alto o pe' dirupi, Scagliammo a gara, acute urla di gioia Ripercosse da acuti echi levando. Men da stanchezza mossi che da fame Ci abbracciamo, e ciascun monta i suoi greppi Anelante alla cena. A quando a quando Ci volgevam guardandoci, ed allora Che, già molto remoti, un veder l'altro Più non potea, salutavamci ancora Con prolungati affettuosi strilli; E questi udiansi dalle due castella, E mia madre s' alzava, e tremebonda Al balcon della torre s'affacciava. Incerta se di gioco o di dolore Voci eran quelle. Ah! in voci di dolore Odo mutarsi quella sera infatti Le grida dell'amico : « Al lupo! al lupo! » Ripeteva egli disperato. Io sudo Di spavento, ciò udito, e immaginando Di quel caro il periglio. I clivi scendo Novamente precipite : il ghiacciato Pellice varco, e per gli opposti greppi Affannato m'arrampico ed appello : « Irnando mio! Irnando mio! » Salito Egli era sovra un olmo. Eccol veloce Scendere a me. Ma il lupo allontanato Ritorce il passo, e verso noi s'avventa. Ambo ascendiam sull'arbore, e costretti Lunghissim' ora ivi restiam; chè intorno

Incessante giravasi la fiera. Oh come su quell' olmo il dolce amico Teneramente mi stringea al suo seno, Il mio ardir rampognandomi! Ei dicea Aver alto gridato « Al lupo! al lupo! » Per la speranza ch' io vieppiù fuggissi, E tristo incontro pari al suo scansassi. « E tu invece, oh insensato! ei ripetea, Vanamente arrischiasti i cari giorni Per aitar l'amico, o coll'amico Preda morir di quelle orrende zanne! » Ciò dicendo ei piangeva, ed io piangeva Suoi cari lacrimosi occhi baciando, E tal commozione era profonda, Deliziosa per entrambo! oh come Sentivamo d'amarci! oh quanto vere Sonavan le proteste, asseverando Che l'un per l'altro volontier la vita Donata avria! - Dall' olmo alfin veggiamo Scender di qua e di là dalle pendici Fiaccole ardenti. Eran d'Irnando il padre Ed il mio che venian, co' loro servi, Degli smarriti figliuoletti in cerca. Sgombrava il lupo a quella vista; e noi Dall'arbore ospital licti calammo, E saltellanti sulla neve, incontro Movemmo ai genitor, con infinito Cinquettio raccontando, io la paura Ch'ebbi di perder l'adorato amico, Egli la mia temerità e la prova Che in questa aveavi di gagliardo amore. Oh qual sera di gaudio! oh quanta lode Al fratellevol nostro affetto i duo Parenti davan! Come altero Irnando Mostravasi di me! Com' io di lui! --

Di nostra püerizia i dolci giorni Da mille vicenduole ivan cosparsi, Che all' uno e all'altro certa fean la mutua E generosa fede! E così stretto Vincol di due schiettissim' alme . . . il tempo Dovea spezzarlo!

In questa guisa geme
Il cavalier Camillo. Ed Ildegarde
Dalle corvine chiome e dalla svelta,
Maestosa statura: — O sposo amato,
Perdona, prego, al mio pensier; non colpa
Fu in te forse d'orgoglio! Hai tu alcun passo
Nobilmente tentato al benedetto
Dagli Angioli e da Dio pacificarvi?

— Di postre pozze intera apre non volge.

— Di nostre nozze intera anco non volge La luna, o mia diletta, e mal conosci Del tuo Camillo il cor. Non di rossore Perciò si tinga il tuo hel volto, o donna: Garrir, no, non ti voglio: imparerai Col tempo qual possanza in questo core Abbian gli affetti. Se tentai? Se dieci Volte l'orgoglio mio non s'immolava Per racquistarmi quell'amico? Indarno Ei più non è quello di pria: uno spirto Di maligna superbia il signoreggia: Ei (tu vedi s'io fremo a questo detto!) Ei mi dispregia!

L'arrossita dianzi Ildegarde a tai detti impallidiva, Mostrūoso sembrandole il destarsi Dispregio in chi che sia verso un mortale Si per cavallereschi atti famoso, Qual era il pio Camillo. E l'abbracciava Vibrando sguardi or con gentil disdegno Alla torre d'Irnando, o r con desio

Passionato al caro sposo. E sguardi Tai gli dicean: « S' altri spregiarti ardisce, La stima ten compensi in ch' io ti tengo. »

Qual della inimistà la cagion fosse
Dei duo generosissimi, in diversi
Inni diversamente i trovadori
Cantan d'Italia. Applaudon gli uni a Irnando,
Che, ito in Lamagna giovinetto, ad uno
Dei contendenti re sacrò il suo ferro;
Altri a Camillo applaudon, che s'accese
Pel secondo aspirante al real trono,
Ma aspirante illegittimo. Speraro
Camillo e Irnaudo un l'altro suadersi
All'abbracciata parte. E l'un de'duo,
Non si sa qual, trascorse a villania.

Furor di fazion trasse dapprima Questo e quello davvero a stimar vile Il già si caro amico. Assai palese Delle avversarie crude ire sembrava. L'iniquità ad Irnando: ei non potea a Creder che onesto intento in alcun fosse, Il qual per esse parteggiasse. Al pari A Camillo parea dell'altra causa Evidente l'infamia essere al mondo.

In qualunque dei duo fallisse primo
La carità di confratello, e germe
Altro o no di rancor vi si aggiungesse,
Furon veduti inferocir nel campo
Come leoni. Ma l'atroce guerra
E. l'alterna fortuna delle insegne
Loco porgean a esercitar da entrambe
Parti eccelse virti. Cento fiate
Camillo e Irnando, ad ammirarsi astretti,
Dicean ciascun tra sè: « L'amico mio,
Sebben malvagio, egli è un eroe pur sempre! »

Già quegli anni di sangue or son passati; Già molte spente sono illusioni Nelle agitate lor menti guerriere, Benchè in età ancor verde. Eppur concordia Lor generose palme, alti! non rinserra.

Beato d'una sposa era auche Irnando, E questa il dolce avea nome d'Elina, E di più figli era già madre. Il cielo Dato le lia cor fervente, ed intelletto Gentil, ma entusiastico. Natie Le pedemontanine aure in che vive A lei non son; romano è sangue; e il padre D'Elina, de'ribelli ognor nemico, Mori con gloria in campo. Ella supporre Non potria mai che Irnando ingiustamente Odio porti a Camillo. A lei Camillo Noto non è, ma sel figura indegno, Irreconciliabile, covante . Sempre perfidie. E motto mai non dice Per calmare il marito allor che l' ode Fremer contra il vicin.

Folli stranezze
Del core umano! Irnando, ancorchè fiero
Più di Camillo, e a malignar proclive,
Più bei momenti non avea di quelli,
In che, pensando alla sua dolce infanzia,
Questo o quel nobil detto o nobil atto
Del caro, oggi abborrito, e i ricordava.
In quei momenti (e rivenian di spesso)
L'alma gli sorrideva, immaginando
Quanta ad entrambo torneria dolcezza
Esser amici ancor: rm appena accorto
Di questo desiderio, e i ripigliava
A esacerbarsi, a haisimar sè stesso
Di soverchia indulgenza, ad intimarsi

Perseveranza d'astio e di disprezzo. Vedute in tanti cavalieri avea . Mutazioni di principii abbiette! Gli uni servi al buon prence, indi congiunti Perfidamente all' avversario suo: Gli altri farsi un Iddio del tracotante Contenditore al trono, e poi, caduta La sua potenza, irriderlo. E di tali Apostasie si ripetea sovente La turpe inverecondia. E le più altere Alme se ne sdegnavano, e temendo Apostate parer, persistean truci Ne'giurati decreti, ove decreti Sconsigliati pur fossero. Ogni volta Che Irnando dalle sue balze rimira Il castel di Camillo, e rivolgendo Va quanto spesso col diletto amico In quelle sale, a quel verron su quelle Mura, per quel pendio, sovra quell'erto Ciglione, in quella valle, avea di santi Affanni e santi gaudii conversato, Di repente corrucciasi, e la fronte Colla palma fregando, a sè ridice : « Via quelle stolte rimembranze! obbrobrio L'onorar d'un sospiro i di bugiardi, Che amabil tanto mi pingean quel tristo! »

Men concitato da alterigia, avea Camillo a dame ed a baroni ufficio Pacifero richiesto. E quelle e questi Sordo trovaro a lor parole Irnando.

Ma alla dolce Ildegarde or molto incresce Questa fera discordia ; oguor parenta Che i fremebondi prorompano a guerra. — Freddi interceditori, o sposo mio,

Forse fur quelle dame e que'baroni

Di cui mi narri. Di te degno oh come Stato sarebbe il presentar te stesso Con amabil fidanza a quell'iroso!

— Che parli, o donna? Io, non colpevol, io Codardamente supplice a' suoi piedi!

- Codardia consigliarti, o mio diletto, Potrebbe mai la sposa tua? Dinanzi A lui, supplice no, ma con onesta Securtà mosso io ti vorrei. Da quanto Pinger mi suoli di quel prode offeso, Incapace ei saria di fare ingiuria A chi chiedesse entro sue torri ospizio. Se il pio consiglio accolga, esita alcuni Giorni Camillo; indi alla sposa : - O amica, A tanto, no, non posso umiliarmi; Ma non perciò mi ristarò da speme Di pacificamento. Un messaggero Mai non mandai direttamente ancora Con parole d'onore all'orgoglioso. Forse gli estranei intercessori sdegna. Ma vedendo a sè innauzi un mio scudiero. E amici detti per mia parte udendo, Commoverassi, e non vorrà esser meno

Compie Camillo La divisata prova. Indi attendea Il ritorno del messo, e d'una sala Passava in altra irrequieto, e indugio Soverchio gli sembrava.

Generoso di me. -

—Il furibondo Sdegnasse dare all' inviato ascolto? O frodoloso intento, o vil lusinga D'animo impaurito ei sospettasse, E rispondesse coll'atroce insulto Di violar con carcere σ con morte

La sacra testa dell'araldo mio? Fellon! Guai se ciò fosse! A molta scese Mansuetudin questo cor; ma un cenno, E riascender lo vedresti ad odio Maggior del tuo, più spaventoso, eterno! Che dico? Bassa villania in quell'alma Inebbriata da gigante orgoglio Non può capir. Abbietto spirto io sono Che immaginar si turpe fatto ardisco. Intenerito si sarà; lung'ora Colmerà di dolcissime domande E d'onoranza il mio scudier; seguirlo Qui vorrà forse, o rattenuto or fia Da momentanee cure. A mezzo solo Esser seppi magnanimo. Io medesmo. Come la donna mia mi consigliava Io, non un messo, a lui mover dovea. Oh! alla mia vista uopo ad Irnando certo Stato non foran più parole; in braccio Gettato a me sariasi, e senza vane Spiegazioni, e dolorose, entrambo Riappellati ci saremmo amici.

Così tra sè il bramoso. Ed evitava, Per nasconderle il suo perturbamento, Della diletta sposa il dolce incontro.

Eì cammina a gran passi; o nella sedia Breve momento s' agita, e risorge Tosto con ansia ad amor mista e ad ira, Or all'una affacciandosi, or all'altra Delle fenestre, or fuor della ferrata Negra sua porta uscendo, e non badando Al can che gli si appressa, e rispettoso Scuote la coda, e abbassa il ceffo, e spera Dalla man signorile esser palpato.

Dai merli del terrazzo alfin gli sembra

Lo scudier ravvisare. È desso, è desso. Al cavalier rimescolasi il sangue, E contener non puossi. Il ponte varca, Discende in fretta la pendice; incontro Al vegnente lo stimola sfrenata Smania d'udir.

-- Perchè si tardo movi?

Gridagli. —

I passi addoppia il fido, e parla :

— Signor del tuo nemico entro la soglia
Appena addotto io fui....

Camillo udendo Suo nemico nomarlo, impallidisce : E l'altro segue :

— Appena addotto io fui, I sensi tuoi gli esposi.

—In quali accenti? - Quali a me li dettasti. Oh cavaliero! Dissigli, il signor mio, dopo ondeggiante Con sè stesso luttar, cede al bisogno Di ricordarti sua amistà, di sciorre, Per quanto è in lui, quel gel, che rie vicende Frapposto aveano fra il suo core e il tuo. . Io proseguir volea. Rise il superbo Amaramente, ed esclamò : Non gelo, Ma orrendo sangue è fra i due cor frapposto!-Proseguii nondimen, tuoi decorosi Sensi esponendo. A' primi istanti vinto Da prepotente anelito parea, Sebbene al riso s'atteggiasse ognora, Ed ostentasse di vibrarmi i guardi Della minaccia e del dispregio. Ei detti Di maggiore umiltà dal labbro mio Certo aspettava. Non trascesi : umile, Ma dignitosa serbai fronte e voce;

Ed ei sognò ch' io lo schernissi. Audaci Son tue pupille, o giovine! proruppe; Abbassale! - Non già! Timor non sente, Risposi, di Camillo un messaggero. - Mandotti il temerario ad insultarmi? Riprese urlando, a far vigliacca prova Della mia pazienza? A tentar s' io Contaminar vo' mia illibata fama, Tua vil pelle col mio ferro toccando, O alle fruste segnandola? Va, stolto Incettator di vituperi e busse; Riporta al signor tuo, ch' uom che si pente De' tradimenti suoi, ch' uom che desla L'amistà racquistar d'un generoso, Con ambagi non parla, e schiettamente Dice: Il cammin ch' io tenni era turpezza. A sì indegne parole arsi di sdegno Per l'onor tuo. Via di turpezza mai Non calcherà, mai non calcò il mio sire! Gridai., Ruppe il mio grido, e con un fiume Di fulminea infrenabile eloquenza, Tutta rammemorò la sciagurata Storia del trono combattuto. E questa Fu una trama, al dir suo, d'illustri iniqui Striscianti a piè del volgo, e lordamente Convenuti d'illuderlo e spogliarlo. E tu... fremo in ridirlo.

— Io? Segui. — Un vile

Patteggiator di condivisa infamia, E condivisi lucri

- Ei ciò non disse!

Ei ciò non disse!
—Il giuro.

- Il giuro. — E non troncasti La scellerata voce entro sua gola? - La troncai svergognandolo. E costretto Fu ad arrossire e replicar : Non dico Ch' ei fosse, ma parea di condivisi Lucri patteggiatore, e per lavarsi Di macchia tal non bastano le ambagi. Solennemente si ricreda, e provi Che insensato, ma mondo era il suo core: Provi ch' egli esecrato ha le perfidie De' nemici del re; ch' egli esecrato Ha l'opre inique ond' or l'impero è afflitto! Viltà sembrato mi saria modesti Accenti opporre ad arroganza tanta. Tel confesso, signor : ciò che gli dissi Appena il so. Non l'insultai, ma cose Di foco, certo, mi piovean dal labbro Contro a' denigratori; e di te laude Tal gli tessei, che fu colpito e plause. Va . buon servo, mi disse; amo il tuo ardire, Ma non del tuo signor la ipocrisia.

- Oh ciel! diss' egli ipocrisia? Ingannato

Non t' han le orecchie tue?

— Disselo, il giuro. —
A queste voci il cavalier si torse
Rabbioso le mani, e con un misto
Di voluttà e di fremito, in più pezzi
Franse un anel, che dono erra d'Irnando,
Ed a' caduti pezzi impallidendo
Il piede impose, e li calcò nel fango.

— È finito! proruppe. — Ed iracondo Lagrimava, nè udia del messaggero

Parola più, nè rispondeagli.

A guerra Precipitato contra Irnando ei fora; Ma nol permise il ciel. D'una sorella Alla difesa mover dee Camillo, La qual di Monferrato all'erme balze Co' pargoletti suoi vedova geme, Da illustri masnadieri assediata.

Solinga intanto ecco Ildegarde. E voti Per la salute dello sposo alzando, E per la sua vittoria, e pel ritorno, Pur trema che allorquando ei dalle pugne Rieda di Monferrato, incontro al sire Del vicino castel rompa la guerra.

Un di mirando quel castel, le cade Nell'animo un pensiero; — E s' io medesma Colà traessi, e mia nobil fidanza Vincesse il cor della romana altera E del truce baron? —

V'ha certi miti
Senni, e tal era d'Ildegarde il senno,
Che pur sono arditissimi, e formato
Gentil proposto, se pur arduo ei paia,
Tentennan poco, ed oprano. Tranquilla
Il seguente mattin, poiche alla messa
Nel delubro domestico ha innalzato
Il femminil suo spirto appo lo Spirto
Che regge i mondi e agli atomi dà forza,
Ildegarde s'avvia sovra il suo bianco
Palafreno seduta. A lei corteggio
Sono una damigella e due famigli.

Quand' ella giunse a piè dell' alte mura Del castello d' Irnando, un momentaneo Palpitamente presela, e memoria Di perfidie tornolle, ahi troppo allora Frequenti fra baroni! e pensò quale Disperato dolor fora a Camillo, Se il visitato sire oggi smentisse, Briaco d'odio, il vanto inviolato Che di leal s'ebbe sinora! Il guardo Volse alla damigella ; e impallidita Era al par d'essa. Il guardo volse ai duo Famigli, e impalliditi erano, e osaro Interroganti dir :— Retrocediamo? — Stolt! diss' ella ; e rise, ed innoltrossi,

Intanto del castello in ampia sala La romana bellissima traca Dalla ricca di gemme ed indorata Conocchia il molle lino, e fra le punte Di due candide dita lo umidiva; Indi con grazia angelica all' eburneo Fuso il pizzico dava, e con accento, Che a labbra subalpine il ciel ricusa, Cavalleresche melodie cantava.

Belli come la madre accanto a Elina Sedeano un bimbo ed una bimba, a lei Innamoratamente le pupille, Da negre e lunghe palpebre ombreggiate, Alzando vispe, e ogni ultima parola Della strofa materna ripetendo Con cantilena armoniosa d'eco. Ed a quest'eco s'aggiungea la grave Voce del padre lor, che per la caccia Un arco preparava, e spesso l'arco Ponea in obblio, l'affascinante donna Mirando e i figli, ed i lor canti udendo.

Portavan l' aure il suon del fervid' inno D'Ildegarde all' orecchio. Ella scendea Dell'arcione, ed a' paggi sorridente, Ma con trepido cor, dicea il suo nome.

Qual fu d'Irnando la sorpresa! Ascolto E onore a dama diniegò egli mai? Qual pur siasi Ildegarde, ei le va incontro Con reverente cortesia, e l'adduce Innanzi a Elina. Alzasi questa, e posa L'aurea conocchia, e di seder le accenna.

— Vicina mia gentil (prende Ildegarde Così a parlar), da lungo tempo agogno Veder tuo dolce volto, e palesarti Un mio desio.

— Qual? le dimanda Elina. —D'ottener tua amistà, di consolarmi Teco de'miei dolori.

-E che? Infelice Sei tu? Come?...

E nel troppo accelerato Immaginar, già Elina e il cavaliero Presumon ch' ella fugga il ritornante Camillo forse, ch' a lor occhi un mostro Verso tant' altri, un mostro esser dee pure . Verso la sciagurata a lui consorte.

Ad Ildegarde appressansi amendue, Ed Irnando le dice: — Il ferro mio Non fallirà, s'hai di mestier difesa.

Ma oh stupor! La soave, in altro modo Che non credean, prosegue:

— Il sol non vede

Donna di me più dal suo sposo amata,
O buona Elina, e anch'io, quando al castello
È il mio signore, ed io filo cantando,
Spesso il miro al mio fianco, ed accompagna
La mia colla sua voce; e molte volte
Abbaian nel cortile i guinzagliati
Cani pronti alla caccia, ed alla caccia
Propizio è l'aer di levi nubi sparso,
Ed ei pur meco stassi, ed al cignale
Fino al seguente di tregua consente.
Ignoto ad ambo è il tedio, o se noi colse
Alcuna volta, mai non fu quand' uno

All' altro amato cor battea vicino. Ed oh a qual segno in esso, in me, di nostra Solinga vita crescerà l'incanto, Allor che a noi (se il ciel pietoso arrida Alla dolce speranza!) uno o più figli, Siccome questi, fioriranno a lato!

S'interrompe Ildegarde, e per gentile Impeto d'amorosa alma commossa, O per arte gentile, o per un misto D'impeto ed arte, i due bambin si prende, Uno a destra uno a manca, e li accarezza Con baci alterni e voluttà di madre, Si che la madre vera e il genitore Inteneriti esultano, e amicati Tanto per lei vieppiù is seuton, quanto A'pargoletti lor vieppiù è cortese.

— Oh come a te in bellezza, o mia vicina, Questa bimba somiglia!

E ciò Ildegarde Dicendo, preme lungamente il labbro Sovra la rosea guancia paffutella Della cara angioletta, e la baciucchia.

Poscia gitta la mano amabilmente Sulle ricciute chiome del fanciullo, E qua e là le palpa, indi pel ciuffo A sè lo trae, e, baciatolo, gli dice:

— Sai tu che appunto sei, qual mi fu pinto Da fedel dipintore, il padre tuo Ne' suoi giorni d'infanzia? Inanellato Il fulvo crin, larga la fronte, arditi E amorevoli gli occhi . . .

E questi detti Pronunciando Ildegarde, involontaria O accorta, alzava paventoso un guardo Sul cavaliero. Ed ei si perturbava Ricordando Camillo. Allor la pia Ambagi più non volve, e con candore Dice quanta cagion siale di tristo Rincrescimento il dissentir d'Irnando E di Camillo.

- O degna Elina! ov'anco D' uno dei duo per indomato orgoglio Quella discordia non cessasse, amiche Esser non possiam noi? Commiserarci Non possiam noi di questa ria fortuna, Ed amar nostri sposi, e niun furore Lor condivider che sia oltraggio al dritto? -

Dall'anima d'Elina un « si! » prorompe,

E si stringono al seno.

Irnando balza Rapito a quella vista, a quegli accenti, E vorria discolparsi; ad Ildegarde Vorria provar nessuna esso aver colpa Nell' odio sorto fra Camillo e lui. Strano mortal! mentr'ei d'inenarrati Spregi e d'ingratitudine a Camillo Accusa vibra, il corruccioso lagno Con cui ne parla, non par quel dell'odio, Ma d'un amor geloso. Ei non perdona All' uom ch' ei tanto amava, essersi fatto Un idol d'altra gente! aver potuto Per nemici obbliar sì sviscerato Fratel, qual gli era dall'infanzia Irnando.

Ciò non isfugge all' ospite avveduta, E con lenta eloquenza insinuante, Che più e più le udenti anime scuote, Pinge in Camillo a que' trascorsi tempi Un fautor generoso (errante forse, Ma generoso ) d'abbagliante insegna, E che a virtù immolar tutto credea,

Fin le dolcezze d'amistà più care. E come pur tal amistà in Camillo Vivesse, ella soggiugne, e come i giorni Sospirass' egli della pace, in cui, Placato Irnando, il riamasse ancora. Dice inoltre com'ei, reduce all'onde Del Pellice natio, conciliarsi Con Irnando agognava, e si valea D' intercessori invan; come ad Irnando Mandò il proprio scudiero, e fu respinto. Dice gli sguardi mesti e affascinati Di Camillo al castel del primo amico, E a quell'arbore e a questa, e a quel vallone Ed a quel poggio, e del torrente ai flutti Ove insieme natavano, ed ai ghiacci Ove lungh' ore sdrucciolon vibravansi, Ridendo e punzecchiandosi e luttando, E sui ghiacci cadendo, e (bozzoluta Indi spesso la fronte o insanguinata) Tornando a casa lieti e tracotanti.

— Oh che facesti, sposo mio? prorompe La fervida Romana; un altro, un altro T'eri foggiato e l'abborrivi. lo pure, Qual lo foggiavi, l'abborria; ma il mostro Che innanzi agli alterati occhi ci stava, No, non era quel pio, cui si dilette Son dell'infanzia le memorie tutte, Cui tu sempre sei caro, e che si caro Ad Ildegarde non saria, se iniquo.

—Sarebbe ver? balbetta Irnando; e il ciglio Gli si riempie di soave pianto. Ei m' amerebbe ancora? Ei non per beffe A me mando que' freddi intercessori Che si mal peroravano, e quel troppo Zelante messagger che m' inaspriva Col suo ardimento? E ch'altro volli io mai Ch'esser amato da colui ch'io amava? D'odiarlo io giurava, e non potea! Ma e se la tua benignità, Ildegarde, Ti traesse in error! S'ei mentre alcuna Rammemoranza di me pia conserva, E quasi m'ama nel passato ancora, Pur qual son m'esserasse, ed appellarmi Collegato di vili anco s'ardisse? Se sconsigliati egli dicesse i passi Che al mio castello hai mossì, e dall'irato Corprorompesse: « Amar non posso, Irnando! Amarlo più non posso! »

I dolorosi Dubbii vieppiù son da Ildegarde sgombri, Col ricordar sull'amicizia antica Questo o quel detto di Camillo.

— Io dunque
Era il superbo! esclama il cavaliero:
Espiar debbo mia ingiustizia. In guerra
Lunge da me l'amico mio periglia;
Ad attarlo di mie lance io volo.

E i suoi fidi raguna, ed abbracciate La palpitante Elina ed Ildegarde E i pargoletti, in sella monta e parte,

Per molti di le due vicine a gara Si consolavan, si pascean di speme, E alterne visitavansi, aspettando De' baroni il ritorno, o messaggero Che di lor favellasse. Ascondon ambe Il lor perturbamento, e sol ciascuna, Quando al proprio castel siede romita, Numera i giorni ed angosciata piange. Quella dicendo: « Oh non avess' io moconsociuto Ildegarde! Ella funesta

Forse è cagion che il mio signore è spento! » L'altra a Dio ripetendo: « Il mio Camillo Salva, e s' a me rapirlo è tuo decreto, Deh ch'io presto lo segua, e per mia causa Vedova Elina ed orfani i suoi figli Ah no. non restin! »

Cede alla possanza
Del suo rammarco alfin l'inconsolata
Moglie d'Irnando, ed una sera asceso
Il solito ciglion con Ildegarde,
Donde vedeasi per più lunga tratta
La polverosa via, nè comparendo
I cavalieri, o messo alcun, prorompe
Abbracciando i figliuoli in disperato
Pianto, e respinge dell'amica il bacio.

Planto, e respinge dell' amica il bacio.

— Va, sciagurata, lasciami; a' miei figli
Rapisti il genitore! A me rapisti
Colui che tutto era al cor mio! Colui,
Pel qual degli avi miei la dolce terra
Senza cordoglio abbandonata avea!
Viver senz'esso non poss'io: qual sorte
A queste derelitte creature
Verra serbata, dacchè al padre i ferri
Tolgon la vita, ed alla inadre il lutto?
Voler, voler del cielo era d'Irnando
L'inimistà pel tuo fatal consorte!
Maledetto! i istante in che, ispirata
Da infernal consiglier, lieta movevi
A mia ruina! Maledetto il nome
Di suora che ti died!.—

Al furibondo
Grido geme Ildegarde, e invan desia
Trovar parole per placar l'afflitta;
Invan gli amplessi iterar tenta, Ognora
Più duramente rigettata e carca

Di rimbrotti amarissimi, il cordoglio Rispetta dell'amica, e ridiscende Dietro a lei mestamente la collina, D'ancella a guisa che garrita piange, E risponder non osa. A quando a quando Si sofferma Ildegarde, e confidata Tende l'orecchio e nella valle mira, Chè voci udir le sembra; e quelle voci, Ahi! manda il villanel, che dagli arati Campi co' buoi ritorna, ed a lui cara Son compagnia l'antica madre, curva Sotto il fascio dell'erbe, e la robusta Moglie, peso maggior di rudi sterpi Con elegante alacrità portando.

Ne' di seguenti, al consueto poggio Le due donne riedean, ma fremebonda Sempre era Elina, e, tramontato il sole. Moveva a casa delirante d'ira E di dolore; ognor vituperata

Ma affettuosa la seguia Ildegarde.
Odon lontane grida, e nella valle,
Come all'usato i guardi avidamente
Con palpiti d'amor gettano entrambe
E di speranza e di paura. Il cane
Drizza i villosi orecchi, ed un acuto
Insolito latrato alza, e si scaglia
Giù per la prateria precipitoso,
Folte siepi saltando ed ardui fossi
E scoscesi macigni. E ad intervalli
Sparisce e ricompare, e tace, e abbaia,
Nè mai s'armesta.

— E sarà ver? Son dessi; Son dessi certo! Esclamano a vicenda Con ebbrezza febbril le desïose. Ma se alle lance reduci or mancasse Uno de'capitani, od ambo forse? Oh spaventoso dubbio! Oh sventurate! Chi ne assecura?

Si dicendo, il passo Raddoppiano affannate. Al piano giunte, Odon le scalpitanti ugne veloci D'uno o duo corridori : ah fosser duo! Fosser de'duo baroni i corridori! Scerner gli oggetti mal lasciava un denso Nembo di polve. Ah si! Lor lance appunto Camillo e Irnando precedean, con ansia Di riveder le dolci spose. Oh gioia! Oh certezza felice! Il lor saluto Suona per l'aer, ben son lor voci queste. Eccoli ; balzan dall'arcione. Oh amplessi! Oh istante indescrittibile! E il consorte, Poichè ciascuna ha stretto al seno, e assai L'ha coperto di lagrime e di baci, Ciascuna dell'amica infra le braccia Gittasi giubilando.

— Il dolor mio

Aspra mi fea : perdonami Ildegarde.

E Ildegarde alla suora il detto tronca,
Ponendo bocca sovra bocca, ed ambe
Pur di lagrime bagnansi. I fanciulli
Preso frattanto ha fra le braccia Irnando,
E accarezzato li accarezza, e gode
Porgendoli a Camillo, e di Camillo
La nova tenerezza rimirando.

Mentre ascendono il colle, evvi un bisbiglio, Un esclamar, un alternarsi accesti Di cortesia e d'amore, un romper folle In pianto e in riso, un mescolar dimande E risposte e racconti, e i cominciati Detti obblirar per detti altri frapporre, Che niun di lor cosa veruna intende. Nel castello d'Irnando entrano. E assisi Nella gran sala — e da donzelle e fanti Portate l'ampie coppe - e zampillato Fuor de'fiaschi ospitali il ribollente Dal roseo spumeggiar bel nibbiolo — E del giocondo brindisi i sonanti Tocchi osservati - e roborato il core -Allor le maschie voci alzano a gara I baroni, e ripigliano il racconto In più seguita, intelligibil foggia: - Oh qual buon genio t'ispirò, Ildegarde, Te in così tempestiva ora spingendo A rannodar fra Irnando e me l'amato Vincol che stoltamente io franto avea! -Così Camillo, e l'interrompe l'altro: Io lo stolto! Io il feroce! -

E quei la mano Sovra il labbro gli pon riassumendo: - Oh qual buon genio t'ispirò, Ildegarde! Perduto er' io, se redentrice possa D'amistà non venia. L'assediante Ladron dapprima sbaragliai, ma il tristo Novella frotta ragunò. Me chiuso Nel castel della suora, egli ogni giorno Schernia e sfidava. Io sul fellone indarno Prorompeva ogni giorno : ahimè! gli sforzi Del valor mio nulla potean su tanto Nover crescente di nemici. A noi Già le biade fallian, già fallian l'armi, · E già il cessar d'ogni speranza e il cruccio Rabido della fame a'guerrier nostri Consigliavan rivolta ed abbandono. Universal divenne voce alfine : « Arrendiamci ! arrendiamci! » Il masnadiero

Promettea vita a ognun fuorchè a mia suora E a'suoi figliuoli e a me. Tra minaccioso E supplicante, io i perfidi arringava, Che della rocca aprir volean le porte : - « Sino a dimane il tradimento, o iniqui, Sino a dimane sospendete! » Un resto Di pietà e di rispetto, al grido mio, Rientrò in cor de' più. « Sino a dimane! Sclamarono, e se Dio pria dell'aurora Portenti oprato non avrà a tuo scampo, Lo scampo nostro procacciar n'è forza. » Oh spaventosa notte! Oh fugaci ore! Oh come orrenda cosa eraci il suono Del bronzo che segnavale! Oh angosciato Appressarsi dell' alba! Oh sbigottiti Muti sembianti della mia sorella E de' suoi pargoletti! Oh contrastante Dignità di parole in prepararci A' vicini supplizi! Ed oh com' io Tra me dicea : " Deh! che non seppi amico Tutta la vita conservarmi Irnando? --Improvviso frastuono udiam levarsi Fuor delle mura. Che sarà? Oh prodigio! Una pugna! E con chi? - « La man di Dio! La man di Dio! » gridan mie turbe : a terra Mi si prostran pentite, il giuramento Di fedeltà rinnovano; a gagliarda Sortita le suado, ed infinito Macel lung'ora de' nemici è fatto.

Qui il narrar di Camillo Irnando tronca:
— Ah! s'impeto cotanto, e se cotanta
Prodezza ad ammirar non m'astringevi,
Me gli assaltit sconfiggeano I fi fuga
Eran molti de' miei, già in fuga io stesso
Omai volgeami disperato: i colpi

Tuoi scomposer l'esercito inimico, E di salvezza io debitor t'andai!

S'avvicendan la lode i cavalieri, L'uno dell'altro memorando i fatti. Alfine Elina sclama: — Ad Ildegarde Spettan tutte le lodi! Innanzi a lei Prostratevi, e la sua destra baciate. —

Ei cavalieri prostransi, e la destra Baciano d'Ildegarde, e penitenza Le chieggon del furente odio passato; Ed ella in penitenza un'annua festa Intima in questo e in quel castel, che festa Dell'amistà si chiami, e dove uficio De' vati sia cantar quanti sospetti Calunniosi partorisce l'ira, E quanto l'ira accrescano le ambagi De' falsi intercessori, e quanto egregia Sappia interceditrice esser la donna.

E da me, per mia ingiusta ira, qual vuoi Penitenza? soggiugne in umil atto Palma a palma accostando, ed il ginocchio Piegando Elina.—

Ed Ildegarde: — Il primo Figlio, o diletta, che ti nasca, il nome Porti del mio Camillo; e mi sia dato, Se figli avrò, chiamarli Irnando o Elina. 

## I SALUZZESI.

CANTICA.



L' amore che porto a Saluzzo, mia città nativa, m'ha indotto a cantare un fatto luttuosissimo, che trovasi ne' suoi annali, al secolo XIV. Il Marchesato di Saluzzo era di qualche importanza a quei tempi, e la vicenda di cui parlo si collegava colle passioni che ferveano per tutta Italia.

Nel 1336 Tommaso II succedette al padre nella signoria di Saluzzo, ma gli fu contrastato il seggio da Manfredo suo zio. Tommaso avea per moglie Riccarda Visconti di Milano, ed era quindi uno de' Principi ghibellini, ai quali i Visconti erano capo, tutte le speranze della parte ghibellina appoggiandosi a quel tempo sovra Azzo fratello di Riccarda di Saluzzo, e poscia sovra Luchino Visconti, loro zio.

Manfredo si professò guelfo per avere la protesione del potentissimo capo de guelfo, Roberto Re di Napoli, della casa d'Angiò. Era questi un ragguardevole monarca per ingegno e per possedimenti. Oltre al suo regno ed alla contea di Provenza, suo avito dominio, gli appartenevano, per diritti veri o dubbii, parechie signorie qua e là in tutta la lungheza della penisola. Roma e' Firenze lo riconoscevano per protettore. Sventolava la sua ban-

diera sopra molte custella delle terre Lombarde, Monferrine, Astigiane, Piemontesi. A lui obbedivano Savigliano, Fossano, Cuneo ec. Non conduceva eserciti egli medesimo, c teneva tutti quei disseminati dominii con masnade Provenzali, Napoletane o d'altre razze, sotto al comando di valorosi baroni, i quali, governando ciascuno a modo suo, mal sapeano affezionare le genti al loro sovrano. Voleva Roberto far cadere la potenza ghibellina de' Visconti, e domare tutti gli Stati Italiani; ma non essendo egli d'indole guerriera, operava con lentezza, e non conseguì mai l'ardito proposto. Guelfi e ghibellini si vantavano a vicenda d'essere i veri amanti della nazione, i veri fautori della civiltà, della giustizia, della causa di Dio; ed intanto mal si sarebbe distinto da qual lato fossero più errori e più colpe, benchè in tali tenebre pur lampeggiassero alcune alte virtù. L' età era cavalleresca e religiosa, con elementi di gelosie repubblicane. Tutto ciò è sommamente poetico.

A que' giorni viveano con immensa fama di dottrina Petrarca e Boccaccio, ed altri uomini sommi; ed il re Roberto ed i Visconti si gloriavano d'averli ad amici. Siccome il Marchesato di Saluzzo attraeva gli occhi della corte di Napoli, non è maraviglia che il Boccaccio abbia dato luogo fra le sue più nobili novelle alla Saluzzese Griselda.

Mentre quella splendida corte era modello di gentilezza, le schiere di Roberto, capitanate dal siniscalco Bertrando del Balzo, provenzale, e congiunte con altre armi, proruppero ne' nostri paesi per sostenere i pretesi diritti di Manfredo, empierono di rubamenti e di carnificine la contrada, espugnarono ed incendiarono Saluzzo, presero prigione il marchese Tommaso co' suoi figliuoli, gareggiarono con Manfredo a commettere ogni barbarie, e così in breve disingannarono coloro fra i prodi Saluzzesi che avevano sognato in Roberto un semidio, e ne' suoi guelfi altri semidei, chiamati ad abolire le antiche ingiustizie, ed a stabilire in Italia il secolo della sapienza e della rettitudine.

Ottenne Tommaso per riscatto la libertà,
e trovando che Manfredo e tutti i guelfi erano
esecrati, si volse ad adunare nuova oste di
ghibellini, v'aggiunse uno stuolo assoldato di
lance straniere, ma ben disciplinate, guereggiò e vinse. Il tiranno Manfredo e i suoi alleati
furono espulsi.

Questi avvenimenti di Saluzzo sono il soggetto della mia Cantica. Tratta di essi con assai numero di rilevanti particolarità la storia di Saluzzo di Delfino Muletti, e di Carlo suo figlio; ed ivi leggesi pubblicato la prima volta da esso Carlo uno scritto, in cui il cominciamento di quella guerra e delle crudeltà di Manfredo è dipinto con forza da autore di quel secolo, stato anzi egli medesimo testimonio della distruzione del luogo nativo. Quello scritto, intitolato Calamitas calamitatum, Commenta riolum Iohannis Iacobi de Fia, rivela nell'uomo che lo dettava una mente eolta e generosa. Ei dimandava ai cielo, e presagiva la caduta de gl' invasori.—(Ploremus ergo coram Deo, pœniteat nos iniquitatum nostrarum, et a præsenti calamitate calamitatum maxima liberi facti erimus.)

La cacciatta degli stranieri diede novella virti ai Saluzzesi; le discordie civili scemarono, e s' estinse a que' giorni con Roberto la gloria della fatale casa d'Angiò, che aveva cotanto illuso ed insanguinato l'Italia. Carlo, figlio di Roberto, era premorto al padre, e lo scettro passò nelle mani di Giovanna, figlia di Carlo, la quale, rea dell' uccisione d'un marito, pati infiniti guai, ed infine dal vendicatore del primo marito fu data a morte.

## I SALUZZESI.

Odium suscitai rixas, et universa delicta operit charitas. (Prov. 10, 12.)

I.

Dolce Saluzzo mia! terra d'antiche Nobili pugne, e d'alternate sorti Prospere e infelicissime, e d'ingegni Che t' onorar con gravi magisteri, O con bell'arti, o con sincere istorie, O coll'affettuoso estro che splende In ognun che ti canta, e vieppiù splende Sovra l'arpa gentil di Deodata ', Tua prediletta figlia! Io ti saluto, O terra de' miei padri, e dall' affetto Che ti porto, m'ispiro oggi cantando Un tuo illustre dolor d'anni lontani, Che fu dolor da forti alme compianto, E da forti alme sopportato e misto Ahi troppo! a colpe, ma pur misto a esempi Di patrio amor, di lealtà e di senno. O fantasia, sulle tue magich'ali

O fantasia, sulle tue magich'ali Toglimi a'dì presenti, e con gagliardo Vol ritocchiamo il secolo guerriero

<sup>&#</sup>x27; La contessa Deodata Robro di Revello, nata Saluzzo.

Di Tommaso e Manfredo; il secol pieno Di guelfe e ghibelline ire, che servo Parve e non fu dell'ultimo Angioino; Il pöetico secol, che dall'ombra Gigantesca di Dante e dalle pure Armonie di Petrarca, e più dal lume D'ammirabili Santi, era di molti Olocausti di sangue consolato.

Fra gl'Itali dominii, ecco Saluzzo
Non ultima in possanza: eccola altera
Di lunga tratta di montagne e valli
E feconde pianure, e di castella
Governate da prodi: eccola altera
De' prenci suoi. La marchional corona
Fregia Tommaso, affratellato ai grandi
Ghibellini Visconti, onde Roberto
Angioin dalla sua Napoletana
Splendida reggia freme, e agguati ordisce,
Impor bramando con novello prence
A' Saluzzesi il guelfo suo stendardo.

Volgea quella stagion, quando Saluzzo Vede scemar pe' campi suoi le nevi, E ogni di s' avvicendano i gelati Estremi soffi dell' inverno, e l'aure Che già vorrebbe intepidir l'amica Possa del Sol che a ricréarci torna. E volgeva una sera, eda tard' ora Entro alla cara sua celletta prono Stava orando il canuto Ugo, dolente Che involontaria a' preghi si mescesse Nel suo intelletto or questa cura or quella Di Staffarda pel chiostro, onde ei cingea L'infula veneranda. E benché antico Nelle salde virtù di pazienza. E d'umiltà, pur non potea ne' preghi

Trovar facil quiete, anco ove miti Talor del monaster fosser gli affanni, Perocch' ei molte conoscea secrete D'alti alberghi sfortune e di tugurii. E d'innocenti peregrini oppressi; E la mente magnanima del vecchio Compatia in tutti i cuori illustri o bassi Delle colpe gli strazi e quei del pianto.

Or mentre inginocchiato ei le divine Grazie per tutti invoca, ode la squilla Che a notte suona il viator venuto Alla porta ospital. Sospeso allora Il conversar con Dio, s'alza ed appella Un de'laici fratelli, e - Va, gli dice; Provvedi tu che all' arrivante abbondi Di carità dolcissima il conforto, Chiunque ei sia.

Quindi, umilmente curva La nivea fronte, eccol di nuovo a' piedi Del Crocefisso, e nell' orar diceva : - Or chi sarà questo ramingo? Oh fosse Tal di que' mesti a cui giovar potessi!

D'accelerati e poderosi passi D'un cavalier sonar sembran le volte : Poscia addotto dal laico entro la cella Viene.... Eleardo.

– Oh amato zio!

- Nepote, Onde tu di Staffarda alla Badia?

Il laico si ritrasse. I duo congiunti Si strinsero le destre, e il giovin prode Sovra la scarna destra del canuto Le labbra pose, ed ambe allor le braccia Aperse questi, e al sen paternamente Il figlio accolse dell' estinta suora.

15

Così il giovin comincia :

- Alto mistero

Son chiamato a svelarti.

— In me fiducia Sai qual tua madre avesse; abbila pari.

— Dacchè in Saluzzo reduce son io Dalla corte di Napoli e dal Tebro, Poche fiate al fianco tuo m'assisi, E assai pensieri d'Eleardo ignori.

-E l'ignorarli mi mettea paure,

Che forse sgombrerai.

— Padre, mentita È la fama che sparsa han da Milano I perfidi Visconti incontro al vero Proteggitor d'Italia tutta e nostro. In benefizi alto, fedel, possente È il regio cor del Provenzal Roberto: Ei la Chiesa vuol grande: ei de tiranni

Flagello fia; de' buoni prenci scampo.

— Bada, o giovin bollente, omai tremenda
Splender la luce di quel re straniero

Che di Napoli al serto altre aggiungendo Minori signorie, stende sue lance Di castello in castel, di villa in villa, Fra' Romani, fra' Toschi e fra' Lombardi, E feudi suoi non pochi ha in Monferrato E in Piemontesi sponde. A molti egregi Dubbia pietà è la sua sulle miserie Delle irate, cozzanti, Itale stirpi.

— Dubbia fu dianzi, or più non è. Sol una Appalesasi speme, un sol desio In re Roberto e nel Pastor del mondo : Concordia vonno e giuste leggi, e freno Ad eresie, a tirannidi, a macelli : Collegare in un patto a comun gloria Vonno e prenci e repubbliche e baroni.

— Del supremo Pastor ferve nel petto
Ansietà pe' figli suoi sublime;
Il so: ma in petto di Roberto ferve
Pericolosa ambizion.

— Tal grida Del ghibellin Visconte la calunnia, Ma'smascherato è l'impostor. Lui regge Ed ognor resse ambizion! Lui preme Sete d'oro e di sangue! In Lombardia Ei d'un mortal più non possede il core: Sospiran ivi tutti i buoni o il braccio Liberator dell' Alemanno Augusto, O della serpe Viscontèa sul capo La folgor pontificia, e i benedetti Brandi del re. Quanto i Lombardiomai Da quella fatal serpe avviluppati, Contaminati, laceri, scherniti Non ci vediam noi Saluzzesi forse, Dacché sposa al Marchese incantatrice-Venne Riccarda, e tracotante stormo D'Insubri cortegiani accompagnolla?

— Figlio, ricorda ch' altre volte io seppi Quell' ira tua sedar. Ragioni mille Di Saluzzo il dominio alla fortuna Stringono di Milano.

- Oggi disciolta

E l'infernal necessità.

— Che intendi?

- Svelta alfin oggi dall' ignobil crine Del marchese Tommaso è la corona. - Oh ciel! che parli? Come?

- Oggi Saluzzo

E delle valli sue tutti i baroni Mutan sommo signor : nel seggio ascende Del marchesato . . .

-Chi?

- Manfredo.
- Un sogno,

Un sogno è il tuo: Manfredo oso la mano Stendere al serto del nepote un giorno,

Ma pochi il secondaro, e giurò pace.

— Fur violati da Tommaso i sacri

Vincoli della pace, e l'insultato
Manfredo sorge con diritto, e pugna.

—Foggiati insulti! Agli occhimiei rifulge

Di Tommaso la fede.

— Or cessa, o zio,
Di compianger l'iniquo, e sostenerlo.
A quest'ora medesma in ch'io ti parlo,
Invitte squadre ascosamente tratte
Son da più lati del Piemonte, l'une
Da Savigliano e circostanti borghi
Obbedienti al re, l'altre portando
La Taurinense e la Sabauda insegna;
Ed a lor si congiunge Asti, ed il nerbo
De' Monferrini guelfi; e, pria che albeggi,
Saluzzo investiranno, e di Saluzzo
Da interni guelfi s' apriran le porte.
— Perfidia tanta ah! non permetta il cielo!

— Manfredo, signor nostro, a te m'invia, A te ch'egli ama e venera, e possente Crede appo Dio.

— Che vuol da me il fellone? — T'acqueta.

- Che vuol ei?
- Rende onoranza

A quella fama tua che in parte celi Per umiltade, e forse in parte ignori, Ma che sul volgo e sui baroni è immensa. Il vigor de'Profeti è nel tuo sguardo, Nella parola tua, nell'inclit' opre! Nè fur poste in obblio le ardimentose Verità che portate hai cento volte In nome dell'Eterno a' piè de' forti. Banditos oggi te desia, te vuole Di verità terribili Manfredo: Vieni i Visconti a maledir nel campo, Vieni in Saluzzo a maledirli; vieni Tommaso a maledir, che a' ghibellini Fatto s'era mancipio; e il tuo ispirato Ingegno volgi a secondar gl'intenti Di chi protegge i popoli e il diritto.

Balza a tai detti dal suo antico seggio Il sacro vecchio, e grida: —Oh sconsigliati! Oh foss' io in tempo! Oh, me vestisse Iddio Del vigor de' Profeti un giorno solo!

Ov' è Manfredo?

— Il menan le notturne
Ombre colla invadente oste a lui fida.

 — Mi si bardi il corsier, prorompe l'altro.

E mentre il laico diligente move Ad obbedir, l'illustre coppia ancora

Ad obbedir, l'illustre coppia ancora Entro la cella si sofferma, e scambia Dell'agitato alterno animo i sensi.

— Figlio, sedotto sei. Più che a te noti Di Roberto e Manfredo i cor mi sono. Ottimo è il re, ma in Napoli, ove lieto Di splendid' arti e cortesia sfavilla: Lunge di là, malefico è il suo genio, Però che illude cavalieri e volgo Con brame empie di guerra e di rivolta. E mentre a chi gli sta vicino ei mostra Amabili virtù, sparge per tutte Le vie della penisola protetta

Superbi capitani a intimar pace , Depredando , uccidendo e soggiogando. Tal è il vantato amico re. Gli giova Scemar la possa de' Visconti, a noi Unici grandi appoggi; ed a quel fine Oggi stromento egli Manfredo elegge.

— A Manfredo parlando e a' regii duci, Dissiperassi il tuo terror. Brandite Furon le generose armi con alto, Solenne giuro d'elevar gli oppressi, Ed atterrar chi leggi ed are spregia.

—Dichis' avventa a qual sia guerra, è il giuro. —Vedrai di stirpe Saluzzese egregi

Baroni alzar la Manfredesca insegna.

— So che vedrovvi tra i cospicui illusi
Quell' Arrigo Elion che ti governa,
So folio proposte prodeti Arcenici ?

Sua figlia promettendoti. Arrossisci?
Pur troppo non errai.
— Più che gli affetti.

Seguir ragione e coscienza intendo.
Bardato del canuto è il palafreno,
E accanto ad esso scalpita il corsiero
Del giovin cavalier. Brevi l'abate
Lascia a' monaci suoi caute parole;
Di sua man l'acqua santa a lor comparte,
Li benedice, ed eccolo salito
Guerrescamente sull'arcion, siccome
Uom, che pria della tonaca ha vestito
Corazza e maglia, e nome ebbe di prode.

Stride sui ferrei cardini la porta' Del monastero, e si spalanca. Entrambo Escon gl'illustri, e su minor cavalli Duo servienti; e soffermato resta In sulla soglia il monacal drappello, Cui s'abboccò l'abate alla partita. — Che fia? Si dicon con alterno sguardo Paventando sciagure, ed ignorando Le sovrastanti stragi. Intanto s'ode La campanella de'notturni salmi, E vien chiusa la porta, e traversato L'ampio cortil, tutta la pia famiglia Entra nel tempio e tragge al coro, e canta.

## II.

All' ombra delle chiese oh fortunata Pace, in secoli d'odii e tradimenti! Ivi mentre ne' campi arse talora Venian le messi, e al villanello afflitto Il guerriero aggiugnea scherni e percosse, E mentre in borghi ed in città i fratelli Trucidavan fratelli, e mentre noto Andava questo e quel castel per nappi Di velca ministrati, e per pugnali Vibrati nelle tenebre, e per donne, Che il geloso, implacabile barone Seppellia vive delle torri in fondo, Il monaco espiava or sue passate Colpe, or le colpe delle stirpi inique: E non di rado quelle sacre lane Copriano ingegni sapienti e miti, Stranieri al secol lor, com'è straniero Fra malefici sterpi il fior gentile, E fra cocenti arene il zampillio Ospital d'una fonte, e fra selvagge Masnade un cor che sopra i vinti gema. Intanto che a Staffarda i coccollati Salmeggiavano in coro, e che l'antico

Salmeggiavano in coro, e che l'antic Ugo sul palafreno i pantanosi Sentieri e le boscaglie attraversava, Mossa da Moncalier, tragge a Saluzzo Moltitudine varia e spaventosa Di regie insegne e d'alleati, e insieme Co'guerrieri diversi orrende bande Di comprati ladroni. Il sommo duce È Bertrando del Balzo, altero e prode Siniscalco del rege, e di Bertrando Primo seguace è il traditor Manfredo, Ch'entrambo i suoi fratelli sconsigliati Seco strascina alla malvagia impresa.

Giunger vonno di notte appo le mura Insidiate, e lor sorride speme Ch' a suon di trombe s' apra ivi la porta. Ma precorsa è la fama, e quando arriva L'oste a' piè di Saluzzo, e dagli araldi Si suonano le trombe, al suono audace Interna intelligenza non risponde, E nessun ponte levatoio scende Degl' invasori al passo. Irte le mura Stan di lance fedeli, scintillanti Al raggio della luna, e dal lor grembo Piovon sull'oste urli di rabbia e dardi; Ed a quegli urli universal succede Il grido popolar : - « Viva Tommaso! » Si che Manfredo per livor si morde Ambe le labbra, e al baldanzoso volgo Giura dar pena d'infinite stragi.

Il Provenzal Bertrando, alma beffarda Dell'amistà del rege insuperbita, Quasi rege teneasi, e agevolmente Sovr'ogn'italo sir vibrava scherni. Prorompe ei quindi in tracotante riso, E voltosi a Manfredo:—Ecco, gli dice, Quel che ne promettesti universale Amor per te de' Saluzzesi spirti! Poi dopo il riso atteggiasi a disdegno:
— Tutti siete così! Promesse, vanti,
Folli speranze! ed ardui indi i perigli,
Lunghe le imprese, ed il mio re frattanto
Per vantaggi non suoi perde i suoi prodi!

— T'acqueta, dice con infinta calma Il remente Manfredo; oltre poch'ore Non dureran gl'inciampi: un solo hasta Gagliardo assalto, e il disporrem veloci.

Mentre a dispor l'assalto ardimentosi Coopran gl'intelletti de' supremi E l'obbedir delle volgari turbe, Congegnando, apprestando armi, brocchieri, Ferrate travi e macchine scaglianti, E tutta la pianura è voce e moto E cigolio di carri, e picchiamento Di mannaie che atterrano le piante, E stridere di pietre agglomerate, E in mezzo alle fatiche or la bestemmia E l'impudente ghigno, ed ora il canto ---Dentro Saluzzo non minor s'avviva Il poter delle menti e delle braccia Per la sacra difesa. Ignoti e pochi Sono gl'interni traditori, e a mille Ardono i cuori allo stendardo uniti Del marchese Tommaso. Ei di que' prenci Magnanimi era, ch' ove rischio appaia, Brillan di nova luce, e più sublime Han la parola, e più sublime il guardo, E quasi per magia destan ne' petti Della poc' anzi malignante plebe Amor, concordia, ambizion gentile.

Pressochè in tutte l'alme ivi obbliato È questo o quell'error che, apposto o vero, Jer gran macchia parea sovra Tommaso: Più non vedesi in lui che un assalito Posseditore di paterni dritti, Un amato signor, una man pia Che premiava e puniva e sorreggeva, E ch' uopo è conservar. Sì che la stessa Bellissima Riccarda, onde cotanto A' Saluzzesi dispiacea la stirpe, Più d'abborrita origine non sembra, Or che il popol la vede paventosa, Ma non già vil, dividere i perigli E le cure del sir. La sua bellezza Molce i fedeli armati; il suo linguaggio Più non suona stranier, benchè lombardo. E quand' ella e Tommaso, a destra, a manca, Parlan di speme nell' accorrer pronto Dell'armi de' Visconti a lor salvezza. Esultan gli ascoltanti e mandan plauso.

Al declinar di quell'orribil notte Ugo nella invadente oste arrivava Con Eleardo, e trassero al cospetto Del reggio siniscalco e di Manfredo. Alzò Manfredo un grido di contento All'apparir del vecchio, ed a Bertrando Lo presentò dicendo: — O sir del Balzo, Eccoti di Staffarda il presul santo, Colui, che per bell'opre onnipossente Fama sul popol di Saluzzo ottenne! Il cor certo gli splende a questa aurora D' un avvenir pe' nostri patrii lidi Più glorioso e fortunato e giusto.

Avvicinossi ad Ugo il siniscalco, E celando nell'alma dispettosa Il disamore e il tedio, un reverente Foggiò sorriso, e disse: — Anco il monarca Serba di te memoria, o illustre padre, E qui trionfo, non dall'arme tanto, Che ben darglielo ponno, egli desia Quanto dall'opra del tuo amico senno.

Indi Manfredo ripigliò i motivi
A spiegar della guerra, annoverando
Frodi e stoltezze e ineluttabili onte
Sul nome di Tommaso accumulate,
Perchè ligio all'astuta Insubre possa,
Ed uopi urgenti di riparo, e prove
Che il maggier uopo a' Saluzzesi fosse
E a tutta Italia l'unità d'omaggio
Di quanti erano feudi al re Roberto.
Ed Ugo ai cavalieri: — Il mio suffragio

Certo saria per la comun concordia
Sotto uno scettro o ghibellino o guelfo,
Ma non basta d'afflitti animi il voto
Perchè cessi il poter dell' ire antiche
In un popol di stirpi concitate
Ad aneliti varii e a varii lucri;
E ragioni si schierano possenti
Al mio intelletto, si ch' io neghi al regno
D'uno straniero in Puglia incoronato
Il giunger con sua fama e co' suoi brandi
A collegarci a reverenza e pace.
—Pensa o reverenza ch'alto assunto è il nostro:

Degna è di te l'aîta.

— Aîta bramo .

Recarvi, sì : guisa sol una io scorgo.

—Qual?
—Del popolo agli occhi e degli armati
Intercessor presenterommi a voi,
E per religione ambi e clemenza
Sospenderete le battaglie, e intanto
A Napoli n'andrò. Placherò, spero,

L'augusto re ; lo distorrò da impresa

Onde gli torneria danno ed obbrobrio; E se leso alcun dritto era a Manfredo, Per saldi patti ei risarcito andranne,

— Proporne indugio alle battaglie è vano:
Impermutabil di Roberto è il cenno;
E mal vai profetando obbrobrio e danno
A chi certezza piena ha di vittoria.
Solo uno sguardo a nostre schiere volgi,
E vedrai che Saluzzo oggi s'espugna.

— Espugnarla potrete, ed il ricovro

Forse tor del castello al vinto sire, E prigion trascinarlo, e dalle chiome L'avito serto marchional strappargli, E tu, Manfredo, ornartene la fronte. Io non ciò vi contendo; io, per l'antico Conoscimento mio di questa terra E degli animi suoi, sol vi dichiaro, Cheal crollar di Tommaso, ardua e non ferma Vittoria avreste. In cor de' più, gagliarde Son le eredate ghibelline fiamme, Gagliarda quindi l'amistà a' Visconti, Gagliardo l'odio per le guelfe insegne. Picciol popolo siam, ma ci dan forza E l'arme de' Visconti e il nostro ardire, E l'indol Saluzzese, aspra, selvaggia, Che paure non piegan nè supplizi.

- Obblii ch' io pur son Saluzzese, e mai

Non mi piegan paure.

— In te, Manfredo,
Splenda il miglior degli ardimenti : quello
D'anteporre alle gioie empie del braudo
Una gloria più pia, l'amabil gloria
D'allontanar dalle tue patrie rive
Una guerra funesta!

- Altra favella

Assumi, o vecchio. Se t'è caro ufizio Scemar l'orror d'inevitata guerra, Sposa il vessillo mio, movi alle mura Assediate, i cittadini arringa, Traggili a sottopormisi.

--- Non posso! Nol debbo! Ufizio mio giovevol solo Esser ponno le supplici parole. E l'aprirvi, quai Dio me li palesa, I forti avvisi. Trattenete i brandi, E se ingiustizia fu in Tommaso, al dritto Basteran le ragioni a richiamarlo, Ed indi a pochi di voi satisfatti E gloriosi e senza ira di sangue. Benedetti dai popoli e dal cielo, Trarrete a vostre sedi. Ove sospinto Da ambizione e da rancori antichi Tu inesorabilmente alla corona Di Saluzzo, o Manfredo, oggi agognassi, E afferrarla potessi, in odio fora Il nome tuo a'soggetti, e, pur volendo, Felici farli non potresti. Iniqua Necessità di gelosie e vendette Nasce da civil guerra, e l'usurpante Non si sostien fuorchè a perpetuo patto Di timori e carnefici. E si ponga Che dianzi mal reggesse il prence vinto L'esser vinto o fuggiasco ovver sotterra Amicherà al suo nome i cuori molti Che offeso avrai; s'obblieranno i torti Del perduto signor; s'abbelliranno Le ricordate sue virtù. Lui spento, Sorgeran prenci astuti o generosi Per vendicarlo, e s'anco astuti ed empi Fossero in cor, venereralli il volgo,

Giocondo sempre d'abborrire un forte, Che per ingegno e violenza regni. E a cotal colleganza d'assalenti Quai son le forze che opporria Manfredo? — Le regie forze! esclama furibondo Il Provenzal barone.

— In molte guerre Il vostro re s'avvolge, Ugo ripiglia, E ove sia con gagliarde armi assalito Per altri lidi, a propugnarli io veggo Receder queste schiere, e te, Manfredo, Veggo fremente e povero d'acciari, E tradito da tuoi!...

Qui del profeta Interrompon la voce i capitani. Egli alza il Crocefisso, ed umilmente Prega i superbi, e pregali pel nome Del Redentor. Respinto viene, e sorge Più d'un ferro dell'oste a minacciarlo.

Scudo al monaco feansi alcuni prodi, E fra questi Eleardo. Il santo vecchio Di scherni non tremò, nè di minacce, E più fiate ripetè ai felloni: — L'impresa vostra maledice Iddio!

### III.

Di te, Religion, nobile è ufficio, L'affrontare imperterrita coll'arme Delle temute verità i superbi, Pur con periglio d'onta e di martirio! E quell'ufficio, oh quante volte i veri Sacerdoti di Dio forti adempièro! Talor sotto l'acciaro de' violenti Perlan que' venerandi, e talor rotti

E insanguinati, e carichi di ferro Venian sepolti in erma, orrida torre : Nè dai tremendi esempi sbigottito Era il cor d'altri santi. E se la voce D'un'alma pura e consecrata all'are Da iniqui prodi spesso iva schernita, Pur non inutil pienamente ell' era : Schernita andava, ma ponea ne' petti Di que' feroci inverecondi un germe Che forse un di fruttava; ed era un germe Religioso di terrore. E in mezzo A tai feroci petti, alcun pur sempre Ve n'avea di men guasto, a cui l'ardita Sacerdotal, magnanima parola Or di cospicui presuli, or d'umili Fraticelli o romiti in patrocinio Degl' innocenti, era parola invitta Che con pronti rimorsi il tormentava, Si che riedesse a carità ed onore.

Compagno fessi al vecchio Ugo per molti Passi Eleardo oltre al terren coperto Da quelle schiere di crudeli armati, Indi, con grave d'ambidue cordoglio, Il nipote strappossi dalle invano Tenaci braccia dell'amato antico.

Ahi! senza pro sclamava questi:—O figlio!
Qui non m' abbandonar! Più fra quell'empie .
Insegne che il Signore ha maledette
Pel labbro mio, deh non ritrarre il piede!
Te ne scongiuro per la sacra polve
Della mia suora, a te si dolce madre!
Te ne scongiuro per la polve illustre
Del tuo buon genitore e de' nostr' avi,
Che fidi cavalieri ed incolpati
Furon sostegni tutti a chi in Saluzzo

Stringea con dritto il signorile acciaro! Esci dal laccio che al tuo core han teso I rapaci stranieri! A me, alla patria, Al tuo prence ritorna. Infamia e lutto Sta con Manfredo, con Tommaso il cielo! Udia Eleardo il prolungato grido Del supplice canuto, ed il veloce Corso intanto seguia. Ma benche sordo Paresse e irreverente, a lui que' detti Eran quai dardi all'anima commossa, E violenza a sè medesmo ei fea Non fermando il suo corso, e non volgendo Il piè per rigittarsi alle ginocchia Del caro supplicante. Il pro' Eleardo S'ostinava per varii ignoti impulsi A ritornar fra i collegati duci, Cercando creder ch' ei virtù seguisse, Ed Ugo fosse un tentatore, un cieco D'errori amico. Intende il cavaliero Ad ogni vil tentazion lo spirto Incolume serbare : idolo intende Virtù, virtù, non larva farsi alcuna! Virtù vuol ravvisar, virtù secura Nelle giurate splendide fortune, Che il re Angioino ai Saluzzesi e a tutta La penisola appresta. Ei quel monarca Ed i suoi capitani, e più Manfredo Vuol reputar veraci eroi. Ma pure . . . . Ad onta del proposto, il sen gli rode Nascente dubbio irresistibil. Cela Questo dubbio, ma il porta, e così giunge Turbato, afflitto ai Manfredeschi brandi. A molti il cela, sì, non a sè stesso; E ondeggia alquanto, indi neppur celarlo

Può al genitor della donzella amata,

Guerrier, cui la stringea più che ad ogn' altro Pia reverenza. E sì gli parla:

-Oh Arrigo!

Appartiamci, m'ascolta: alleviarmi D'occulta angoscia non poss'io, se teco Non ne ragiono come a padre.

Barone attento il mira, e con presaga Severità: — Vacilleresti?

-- Lievi

Estimar bramerei del venerando Ugo le voci, e non so dirti quale In siffatte or benigne or fulminanti Parole di tani' uom, che onoro ed amo, Splender raggio tremendo oggi mi paia!

Aggrotta il ciglio Arrigo, e l'interrompe:

— Bada, Eleardo, che al rischioso passo
Dopo lungo pensar ci risolvemmo;
Or paventar nel cominciato calle
Obbrobrio fora.

Ma sebbene Arrigo
Al giovin cavalier biasmo gettasse,
Non men del giovin si sentia colui
Perturbato nel cor, per l'ardimento
Del fatidico abate, e nel futuro
Nubi scorger pareagli atre e sinistre.
Dissimulava non pertanto, e saldo
Stava come mortal che da gran tempo
Il proprio senno e i proprii fatti adora.
Tal era il truce Arrigo: e i mille volte
Morto saria, pria che mostrarsi in gravi
Opre dapprima certo, indi esitante.

Il ferreo vecchio avea ne' precedenti Anni, coll'inquieta ed iraconda Sua desianza di giustizia e gloria, E col non mai pieghevole intelletto, Molti alla corte di Tommaso offesi. L'esacerbaron quelli, ed egli volse L'animo suo secretamente a' guelfi Ed a Manfredo, ivi lor duce occulto.

Parve a Manfredo egregio essere acquisto L'amistà di tal forte, incanutito In severi costumi; e scaltramente Il seppe avvincolar con dimostranze Di sommo ossequio, affinche il guelfo volgo, Affidato d'Arrigo alla canizie, Argomentasse tutti esser maturi, Tutti esser giusti gli audacissimi atti Cui Manfredo appigliavasi. Ahl' d'Arrigo La canizie copria pochi pensieri, Benche gagliardi, e quell'ardito prence Consigli non chiedea, ma obbedienza.

Arrigo sè medesmo in alto pregio Reputa nella mente di Manfredo:

A lui si crede necessario, e spesso Immagina que' di, quando in Saluzzo Dominerà quel novo sire, ed ivi Migliorate n'andran tutte le leggi. Giubila e fra sè dice: — A tanto bene Della mia patria io dato avrò l'impulso! Io sono il genio di Manfredo! Io lui Illuminato avrò! Tener lontana Saprò da lui l'adulatrice turba, E gli ottimi innalzar! Beneficate L'adoreran le Salluzzesi terre, Ma unito al nome suo splenderà il mio!

Si grande speme ad Eleardo egli apre, Voglioso d'infiammarlo. Il giovin ode, Ma sta sospeso e mesto, indi ripiglia:

- Rimaner con Manfredo obbligo è nostro,

S'egli, mantenitor delle più sacre Fra le promesse, non vendetta anela, Ma podestà di padre, e di supremo Difenditor de nostri antichi dritti. Chè s'egli, come d'Ugo oggi è temenza, Sol esca avesse ambizione ed ira. E gettasse la larva, e m'apparisse Malefico signor, oh! apertamente Gli disdirei servigio, e a cielo e terra Confesserei ch'io per error lo amava! Del magnanimo detto d' Eleardo

Stupisce Arrigo, e corrucciato esclama : - Supposto indegno è il tuo! Pensa che solo A impermutabil, vero animo guelfo

Sposa n'andrà dell' inconcusso Arrigo L'obbediente figlia! Il disdegnoso

Vecchio si scosta, e resta ivi solingo Col suo dolore, e colla sua turbata Ma non corrotta coscienza il prode Amaute cavalier.

- Volli del giusto Seguir la insegna, e voglio: in me desio Altro capir non potrà mai! Sospetti Sol mi ponno assalir che non qui sorga, Non qui del giusto la bramata insegna, E se ingannato mi foss' io? Se falsi Scorgessi i dritti di Manfredo? Ligio Ad armi inique ratterriami forse Perfido orgoglio? O ad armi inique ligio Mi ratterria questa laudevol fiamma Che in petto chiudo per Maria, per tale, Che tutte illustri damigelle avanza In bellezza e virtù? Mi farei vile Per ottener la mano sua? Non mai!

Amarti debbo degnamente, o donna Di tutti i miei pensier; debbo onorarti Ogni virtù seguendo e suscitando, S'anco per onorarti, ah! il più crudele Mi colpisse infortunio, e te perdessi!

Del maggior tempio di Saluzzo all'alto Vertice non lontano erge le ciglia, E curvando ei lo spirio anzi alla croce Che colassu sfavilla, al Signor chiede Lume a scernere il vero e a praticarlo.

Il divin lume balenogli e crebbe
Alguardo suo ne' di seguenti, alcuna
Non vedendo in Manfredo esser pietosa, verace cura nel funesto assedio
Di tutelar gli oppressi e vendicarli,
Mentre la invaditrice oste pe' campi
S'andava ad ogni infamia iscatenando.
A tutelare o vindicar gli oppressi

A tutelare o vindicar gli oppressi
Bensi Eleardo qua e là accorreva,
Ma non di lui bastanti eran gli sforzi,
Nè bastanti gli sforzi erano d'altri
D'animo pari al suo cavalleresco,
Che insiem con esso or s'avvedean fremendo
Quanta in Manfredo e nel fratelli suoi
Ed in Bertrando e nelle rie caterve
Indol, non già d'amici eroi si fosse,
Ma d'impudenti ladri e di nemici.

Insin dal primo giorno i brandi iniqui Della straniera turba entro innocenti Tugurii sparser miserando affano. Qui sgozzarono vergini inseguite, La genitori che alle amate figlie Difensori si fean. Volge ma indarno La sua voce imperterrita Eleardo Or a questo or a quel de' condottieri. Il siniscalco move il capo e ride, E Manfredo le accuse ode in silenzio, Guarda le torri di Saluzzo, e sembra, Dir: — Che mi cal d'iniquità e di pianto, Purchè in breve là entro io signoreggi?

Vengono a tutta la contrada imposte Inaudite gravezze, e ad ogni adulto Legge s'intima, si ch'ei giuri ossequio Al marchese novel. L'abbominato Giuro negavan molti; indi tremende Carnificine a spegnerli, ed i tetti Diroccati e consunti dalle fiamme, E borghi interi in cenere ed in sangue!

Fama nel campo giunge aver Lunello, Antico sir di Cervignasco, il giuro Negato agl' intimanti, e colà sorta Esser numerosissima una plebe A difender quel sir. — Temono i duci Che di Lunel la resistenza esempio Ad altri arditi feudatari avvenga, Ed invian fero stuolo a Cervignasco, Che tutto abbatta, e in ogni dove insegua Il valoroso sire, e in brani il faccia.

Consanguineo Lunello è d'Eleardo, ce di ligiovin l'amava. Ahimè! non puote Questi il cenno arrestar, ma prontamente Scagliasi dietro all'orme de'ladroni, E moderarli spera, o spera almeno Sottrarre agli omicidi i cari giorni Del congiunto barone e de'suoi figli, O almen d'alcun di loro. Ah! dalle spade Distruggitrici invaso, saccheggiato, Pieno di strage è il borgo! Il pro'Lunello Ferito fugge, e a stento si ricovra All'ombre sacre d'una chiesa, e seco

Tragge l'antica moglie e le sue nuore E i lattanti nepoti. Ecco nel tempio I sacrileghi brandi! Ecco all'altare Abbracciate le vittime! Eleardo Entra, s'inoltra, grida: i truci colpi Eran vibrati! A'pie' di lui nel sangue Stramazzando Lunel, queste supreme Voci mettea: — Se tu Eleardo sei, Non prestar fede al rio Manfredo; imita L'esempio mio: pria che avvilirti, muori!

Dato alla chiesa il guasto, escon gli armati In cerca d'altre prede, e fra que morti, Appo quell'ara, in disperata angoscia Resta Eleardo, e piange ed urla, e i crini Dalla fronte si strappa. Oh! chi l'afferra Gagliardamente per un braccio e parla? Il presul di Staffarda. Il qual veniva Di Lunel suo cugino ai dolci alberghi, Ed impensata vi trovò battaglia Ed orribile eccidio, e dalla fama Venne sospinto ai sanguinosi altari.

Il braccio afferra del nipote, e dice Con autorevol grido:

O sciagurato,
Non di lagrime è d'uopo in queste colpe,
Ma di nobil rimorso! A me la cura
Lascia di queste miserande spoglie
Di giusti da feroci arme sgozzati,
E volgi ad opre valorose. Espia
Il breve tuo delirio : appella, aduna,
Suscita i forti delle valli. Insieme
V'avvincolate con possenti giuri :
Pio ghibellino ridivieni e pugna.

Abbracciò il giovin cavalier le piante Del magnanimo zio. Questi con forza Lo rialzò, gli ripetè il comando, Gli mostrò i consanguinei trucidati E il rosso altare e le spezzate croci; Raccapricciò Eleardo, il cor gl'invase Lampo di speme, si riscosse e sparve.

Che avvien di lui, mentre lo zio infelice Riman nel tempio e fra dolenti voci D'alcuni inconsolati villanelli E di pietose donne, a tanti uccisi D'ultima carità rende gli ufizi?

Straziato Eleardo dal conflitto De' sinistri pensieri, asceso in sella, Simile a forsennato errò per vie, Per prati e per arene di torrenti, Chiedendo a sè medesmo e al ciel chiedendo Che fare omai dovesse. Un forte impulso L'agitava, e diceagli ad ogni istante D' obbedir senza indugio ai sacri detti Del morente Lunello e ai detti d'Ugo, Ridivenendo ghibellin. Ma in core L'astuto angiol del mal gli rinnovava Quel lusinghiero dubbio : - E se agli scempi Inevitati di que' giorni atroci, Che forse gettan falsa ombra maligna Sul benefico intento di Manfredo, Succedesser davvero inclite prove D' alto senno in Manfredo e di giustizia, Si che alla patria giovamento e lustro Per lunga età tornasse? Impresa egregia Senza olocausti non compiasi mai, Nè per questi dar loco a terror debbe L'alma del forte, a giusta gloria inteso. Così fra le incertezze e le speranze

Così fra le incertezze e le speranze E i rimbrotti del cor riede Eleardo Delle masnade assedianti al campo.

# IV.

Miseramente ricca è d'infinite Fallaci industrie coscienza, i cari Proponimenti ad abbellir, pur quando Luce severa di ragion li danna. Ma chi d'iniquità volonteroso Per l'infame sentier non move il piede, Sente per quel sentier, sehben cosparso Da inferne mani di stupendi fiori, Un ribrezzo frequente, un indistinto Fetor che si frammesce a que' profumi, Ed il ferma e il sospinge ad arretrarsi; Simile a que' timori innominati Che invadon ne' deserti il buon destriero, S' ivi non lungi s'accovaccia il tigre; E simile a que' taciti spaventi Che fanno impallidir la verginella Quando in sembiante d'uom che di bellezza Adorno splende, ella ravvisa ignoto Lineamento, o non so qual favilla Nel sorridente sguardo, o non so quale Moto di labbro che le dice : « Trema! » In que' presaghi palpiti d' un core

In que presagni papiti d'un core Ch'è vicino al periglio, o per potenza Misteriosa se n'accorge e guata, V'è la voce di qualche angiolo amante Che tutti sforzi a pro dell'uomo adopra : V'è la possa d'Iddio che lume sempre Bastevol dona a illuminar suoi figli.

Vane di coscienza in Eleardo Son le fallaci industrie : ei sulla fronte Porta il corruccio di talun che vive Fra scoperti ribaldi, e più il mira, Più inorridisce; e nondimen vorrebbe Insensato scusarli e amarli ancora.

Oh come trista di quel di esecrando Giunse la sera, e qual più trista notte Agito ognun che, pari ad Eleardo, Alti e pietosi sensi ivi serbasse!

Ma la dimane di quel di pur troppo Sorse peggior! Repente una perfidia Entro le mura di Saluzzo avvenne, Che affretto la caduta. In vari alberghi Scoppiano incendi orribili, ed il volgo De' cittadini si sgomenta, accoglie Di calunnia le voci. Un grido s'alza Esser Tommaso degl' incendi autore, Affinchè al buon Manfredo omai vincente Nulla Saluzzo fuorchè cener resti.

Da poche mani congiurate i fochi Erano stati per le soglie accesi. E poche fur le labbra che dapprima Spargere osaro il grido abbominoso. Ma frenesia nel popolo s' appiglia, E ratto si moltiplica il pensiero, Esser Tommaso un barbaro oppressore Abborrito dal ciel. Lui benedetto Asseriscon invan con generosa Gara i ministri delle chiese e i sempre Pacificanti Francescani e il colto Stuol di color, che stretti avea la legge Di Domenico santo all' esercizio De' forti studi e della pia parola. Benefiche potenze eran que' frati Sullo spirto de' popoli, e sovente, In tai secoli d'impeti e di sangue, Ma di gagliarda fè, coi gonfaloni Di Francesco e Domenico a feroci

Animi imponean calma e pentimento. Ma spuntano ai viventi ore talvolta Di contagiosa irrefrenabil rabbia, E sotto ore sì infauste debaccava Del Saluzzese popolo assai parte.

Dal di fuori frattanto a que' momenti Ecco irromper l'assalto! ecco le mura Scalate, superate! ecco Tommaso Astretto a ceder le abitate vie, A salir frettoloso all'alta rocca A lui ricovro ed a' suoi cari estremo!

Non eccelsa metropoli prostrata
Da infinite falangi era Saluzzo,
Ne i suoi dolori fur soggetto a carmi
Di stupefatte illustri nazioni,
Ma fur sommi dolori! E li divise
Quel Iacopo da Fia, che vergò in forti
Carte la istoria del tremendo eccidio.
Ah, inorridisco in leggerle, e m' ispiro
lo tardo trovadore al mesto canto!

La fella di Manfredo anima irosa Crucciavan nuovi aneliti a vendetta, Perocchè a' piedi suoi sotto le mura Fracassati da travi e da maeigni Dianzi veduto alcuni cari avea, E fra loro un fratello, il più diletto De prodi e truci due degni fratelli.

In ogni vinto armato cittadino, Ed anco negl'inermi e ne' vegliardi, E nelle donne stesse il furibondo Immaginava la nemica destra Ch'orbo l'avea di quel fratello, e tutti Ei sterminati indi li avria. Frenava Il proprio acciar, ma non frenava quelli Della briaca moltitudin varia Ivi con esso a imperversar prorotta. Rifugge l'estro mio dalla pittura Degl' inauditi singolari strazi Che segnalàr quel giorno. Oh vane e stolte Speranze dei domati! oh retrospinte Preghiere fervidissime, innalzate Da' miseri che proni eran nel sangue De' figli loro o nel fraterno sangue! Oh giustamente non curati applausi Della stolida feccia scellerata Che menar volea festa ai vincitori, Liberator' chiamandoli, e mandati A raddrizzar tutti i plebei diritti! Oh inutil congregarsi trepidando Di lagrimose vergini e di madri E di fanciulli anzi ai predoni infami, Ricordando a costoro i dolci nomi Di pietà, di giustizia e d'innocenza! Oh ingiurie non dicibili! Oh colpiti Dalle scuri sacrileghe gl'ingressi Di più case di Dio, dove sgozzati Cadono antichi sacerdoti, e gioco Reliquie vanno e sacri vasi ai ladri!

Tutto è dileggio e rubamento e morte Intero un giorno e la seguente notte, E già parte dell'armi e de' congegni Ratta si volge ad investir la rocca.

Magnifico sorgea d'aprile un sole, E delle pompe di si splendid'astro Raccapricciaron di Saluzzo i vinti, Lor macerie e cadaveri mirando, Quand'a lor s' apprestàr novelle ambasce. Clangor repente innalzasi di tromba.

E nel nome abborrito di Manfredo Gridan gli araldi questo atroce bando: « Esser giusto castigo al contumace Popol de'ribellanti soggiogati, Ch' ivi su pietra più non resti pietra, E irremovibilmente or quel castigo Compiersi pria che il sol giunga all'occaso; Ma perdonata andare ancor la vita Ai puniti felloni, e per clemenza Che maggiormente moderi il flagello, Concedersi ad ognuno il portar seco Qual ch'egli serbi di tesori avanzo. » Tal legge uscita, il raddoppiato pianto Chi diria degli oppressi? A que' lamenti Inesorata del tiranno è l'alma, Inesorata al supplicar di molti Infra suoi cavalieri e d'Eleardo : Forz'è ch'ogni abitante i cari tetti Sgombri innanzi la sera, e chi sa dove Ramingo vada. Non v'è tempo a indugi,

Sgombri innanzi la sera, e chi sa dove Ramingo vada. Non v'è tempo a indugi, E vedi con sollecito, confuso Moto d'alme avvilite e disperate, Fra i singhiozzi e fra gli urli incominciarsi L'infelice spettacolo. Agl' infermi Ed agli avi decrepiti sostegno Fansi gli adulti d'ambo i sessi, e cinte D'adolescenti e pargoli e lattanti Collacrimar vedi le donne. Ognuno Che già d'averi non sia privo, or seco Gli ultimi tragge vestimenti e arredi. Di si misera vista i vincitori Gioiron crudelmente insin che tutta Fosse la turba delle case uscita.

Frodolento il decreto era a sol fine Di scovrir se ricchezza aveavi ancora Che al saccheggio primier fosse sfuggita. Or poichè tutti di lor robe carchi Furono i cittadini, il rio Manfredo Misericorde spirito ostentando, Disse che rasi non andrian gli ostelli, Ma die barbaro cenno alle coorti Che assalisser la turba, e d'ogni spoglia La derubasser. Cosi il vil tiranno Suoi debiti solveva ai masnadieri, Che a quel regno di sangue aveanlo alzato.

L'inverecondo estremo predamento
Desta a furor gli sventurati. Allora
Più non resiste agl'impeti possenti
Del suo sdegno Eleardo: — Io m'ingannai,
Alto grida fra il popolo; io sognava
Esser Manfredo della patria padre;
Usurpator mi s'appalesa infame!
Con lui rompo ogni vincolo, al cospetto
Di voi, di lui medesmo!

Intorno al prode Cento gagliardi giovani un celato Ferro traggon dal seno, od ai nemici Tolgon con forza l'arme, e questo pronto Saluzzese drappello osa brev'ora Sperar prodigi. Orribile, ostinato Combattimento per le piazze ferve, E più fiate incontrasi Eleardo Coll'iniquo Manfredo, e mescolati Sono i lor brandi valorosi indarno.

S'incontrano Eleardo e Arrigo pure, E quei più volte può svenare il vecchio Ma con affetto filial lo sparmia, Benchè Arrigo lo imprechi. Alfin dal troppo Numero sopraffatta è l'animosa Schiera de'cento, e arretra, e quasi intera Esce fuor delle mura, ed inseguita Viene per la campagna infin che l'ombre Delle selve la involano ai crudeli.
Intanto agli occhi di Saluzzo un nuovo
Si compiva infortunio. In man degli empi
Cade la rocca stessa, e prigioniero
Indi co'dolei figli esce Tommaso,
E tratti van gli sciagurati illustri
In carceri diverse. Alta ventura
Ancor si fu che in piena sua balia
Non li avesse Manfredo: ei li avria spenti.
Il fero siniscalco uman s'è fatto,
Si perchè non abbietto era il suo core,
Si perchè astutamente al rio Manfredo
Volea serbar temuto un avversario.

E si perch'egli al generoso senno Ed alle scaltre previdenze unia Non leve sete d'oro: immenso chiede Pel vinto sir riscatto ai ghibellini. Ma che diss'io, nel provenzal barone

Immaginando non abbietto il core? Qual fu pietà la sua, mentre di scherni Osò abbevrar (uor di Saluzzo, a' piedi De' trionfati muri, innanzi a tutte Le invereconde vincitrici squadre, L' illustre prigionier, lui dichiarando Spoglio di signoria? lui dividendo Da' lagrimosi tenerelli infanti, Che al sir d'Acaia fur commessi e tratti Di Pinerol nella superba rocca?

L'infelice Tommaso a sorso a sorso D'amara prigionia sorbi la tazza, Prima in Cardeto brevi di, poi chiuso Di Savigliano entro il castel, poi tolto Maggiormente alla vista de' mortali, E seppellito in solitaria torre, Di Pocapaglia sovra l'erta cima,

Contra

Indi levato da quel forse troppo Mal securo deserto, e fra le mura Di Cuneo inespugnabili nascoso.

Non si tosto compita, ahi! di Tommaso Fu la caduta dall' avito seggio, Volò del tristo avvenimento il grido Pe' saluzzesi piani e per le balze, E l'intese Eleardo entro a' suoi boschi. Disconfortati allora esso e i compagni, Depongon le arditissime speranze Accarezzate nella prima ebbrezza, O se tutti non vonno appien deporle, In avvenir remoto, indefinito Le vagheggiano omai. Son ripetuti D'amicizia fra loro e di costante Cor ghibellino i dolci giuramenti, E con dolor s'abbracciano bagnando Di lagrime fraterne i forti petti, E chi per questa sponda e chi per quella, A diverso destin ciascun si trae.

### V.

Oh fra i più strazianti umani affanni Quello di non perversa alma che rea Ad un tratto si tiene, ove sciagure Piovon non tanto sulla sua cervice, Quanto sulle cervici de'suoi cari E dell' intera patria sua, ch'ei vede Agonizzar, nè può recarle aïta! E più quando quell' alma in suoi terrori Disamata s'estima, e disamata Da tal cuor ch'era suo! da tal diletto Cuor, che per sempre ei scorge ora perduto! Così da lunge qua e là mirando

E pensando a Maria, come colui Che vedovato delle sue pupille Pensa a quel sol ch' ei non vedra piu mai, — Giunge di nottetempo alla badia D'Ugo il nepote, e chiede ivi l'ingresso.

— Dov'è lo zio? — Signor, finiti dianzi Erano i salmi, ed ei restò nel tempio.

- Colà n'andrò.

— Perturberesti forse

Le più calde sue preci. Odi, ti ferma. A tai voci non bada il cavaliero, Ed il portico varca, e l'infrapposto Varca esteso cortile, e al tempio move. Apre la porta, inoltrasi tremando; E della sacra lampada al pallore Scorge prostrato il solitario antico Appo l'altar. Questi repente s'alza Al rimbombo de passi.

- Olà chi sei?

Assaliti siam noi dalle masnade De 'traditori? Oh che ravviso? Oh iniquo? Tu nella casa del Signor? T' arretra: Tinto di sangue cittadin tu vieni.

Sino all'ingresso s'arretrò Eleardo, Confuso, esterrefatto, e dalle fauci Mettea supplici grida. Alfine a' piedi Dello zio inginocchiossi, e in abbondanti Lagrime ruppe; indi a' singulti amari Impose freno, alzò la fronte e disse:

— Uomo di Dio, non maledirmi aucora; Porgi a mia straziata anima ascolto! — Che di Saluzzo avvenne?

— Ell'ė caduta!

Saccheggiata! arsa!

— Che del sire avvenne? — Strascinato è prigion.

—Quali i pensieri , Quai sono i fatti di Manfredo?

-Orrendi!

- E il proteggente provenzal vessillo? - Esulta negli oltraggi e ne' delitti!

— E l'empio figlio di mia suora il brando Roto per lor!

— L'infame brando io ruppi, E qui vengo ad ascondere a' viventi La mia vergogna. E per quell'ara santa Giuro che illuso fui! Giuro che guerra Credei seguir magnanima, e salute Alla patria recar! Mi si è svelata L'ipocrit'alma di Manfredo alfine: Al par di te sue perfid'opre abborro, E disdico mie stolte ire nutrite Contro alla signoria ch'oggi è crollata, E per Tommaso prego Iddio! e lo prego Che gli susciti vindici possenti, Si che il traggan di carcere, e le insegne Espulsino straniere, ed ei risalga Al seggio avito, e il patrio suol conforti!

— Oh Eleardo! mio figlio! àlzati ; al cielo Chi delle colpe si ricrede , è caro. Piangi fra le mie braccia il breve fallo , E nobile fidanza indi ripiglia.

— Unica posso una fidanza accorre Dopo tanto error mio; posso divina Misericordia chiedere e sperarla, Ma lontano dagli uomini, ma scevro D'ogni gloria del mondo. Io tutto perdo Ciò che più sorrideami, e affronto l'odio Del padre stesso dell'amata donna! L' odio di lei medesma! Alle terrene Cose son morto; seppellir qui voglio Tra penitenti angosce il nome mio!

— Monaco tu? Vera sarebbe questa Vocazion del Re del Cielo! . . . Ascolta.

— Ugo, non contrastar; non mover dubbio Sulla chiamata che a me volge Iddio. Onor, dover m'astringono a deporre L'armi impugnate pel tiranno, e questa Ritratta mia decreto è che per sempre A me toglie la vergin ch'io adorava! Dopo tal sacrificio, il mondo spregio; Più non resta per me che o disperata Morte, o d'un chiostro il confortato pianto.

— Éiglio, se così scritto è dall' Éterno, Così sarà. Ma intanto a me l'Eterno Pon nell'alma un consiglio: odi e obbedisci.

— Fede ti presto ; obbediro. — Disdici

Con voci ed opre apertamente il rio Vincol che ti stringeva agl' invasori. Gloria rendi al diritto; offri il tuo sangue Pel patrio suolo. Ingegno e braccia al sire Che oppresso giace e salvatori chiede, Generoso consacra. Eccita i forti, I deboli rincora, e lor rammenta Che speranza e virtù prodigii ponno.

Arrossiva Eleardo, impallidiva A questi detti, ed arrossia di novo, E balbettava: — Obbediro, ma . . .

—Tronca, Gli disse il vecchio, ogni esitanza, e parti. Servi al tuo prence ed a Saluzzo.

- Volgiti a Dio; t'ispirerà. T'adopra

Si che, per gara de'baroni, l'oro Di Tommaso al riscatto or si fornisca: Scuoti la possa de'Visconti, scuoti I nostri prodi. Combattete: egregio Acquista un loco tra'vincenti, o muori!

—Ch'iosnudi il ferro, e di Marianel padre Forse mi scontri, e di svenarlo io rischi? Troppo, troppo dimandi. A me bastante Sforzo è perder Maria, qui seppellendo I giorni miei fra lagrime e rimorsi.

— Più degna del Signor, dopo alti fatti, Riporterai qui la tua fronte, io spero, E nou che il padre di Maria tu sveni, Di salvare i suoi di forse avrai campo!

Di salvare i suoi di forse avrai campo:
Profetici parean gli atti, gli sguardi,
E la voce del vecchio. E ciò dicendo,
Forte afferrò la destra d'Eleardo,
E dalla porta appo l'altar lo trasse.
Ivi dalla parete una pesante
Antica spada sciolse, e a lui: — La spada
Quest'è che strinsi in gioventu, e di sangue
Saracin l'abbevrai; prendila e pugna
Com'io pugnava per fratelli oppressi.

Eleardo s'infiamma; il sacro ferro Prende, snuda, lo bacia, il pon sull'ara; Attesta Dio che il roterà sugli empi; Le preci implora del canulo e parte.

É quand' ei fu partito, Ugo prostrossi Novamente nel tempio, e pel nipote Orò gran tempo, insin che all' altro ufficio Mosser ver l'alba in coro i cenobiti. Allora il santo abate al pio drappello Disse: — Pregate per Saluzzo!

E pianse ;

E diè contezza dell' orrenda guerra;

Ed i monaci in cor si rammentaro Parenti e amici, e lagrimaro anch' essi. Pregaron per Tommaso e pe' suoi fidi, E pregaro altresi per gli oppressori, Solo Ildio supplicando a spodestarli Della vittoria che li fea superbi.

## VI.

In popol da civili ire divisa Speranza poca è di salute, allora Che sol gagliarde fervono le incaute Anime giovanili, intente a còrre Bella, sognata, non possibil palma, Mentre della canizie intorpidito Vacilla il senno, sì che norma e freno Agli audaci inesperti alcuna sacra Fronte non sorge di guerriero antico.

Mancanza tal di celebrato prode Che vero prode alla sua patria splenda, Nel colmo avvien de' tralignati tempi, E lunga indi stagion regna di pazzo, Sanguinoso dominio e d'anarchia, Moltiplice opra di fanciulli eroi, Fintanto che spossati e fatti vili Piegano il collo a tranquillante giogo.

Non a tal segno eran corrotti i giorni Di Saluzzo ch'io canto, abbenchè tristi. Gioventù inferocia, ma valorosi Vecchi brillavan sui crescenti ingegni Per nobil fama di bontà e prodezza.

Fra tai canuti un prence grandeggiava, E Giovanni era, l'invincibil sire Dell'alte torri di Dogliani. Ei nato All'avo di Tommaso era fratello,

E niun de' feudatarii dominanti S'agguagliava a Giovanni in virtù schiette D'amico e padre e leal servo a quelli Che abbisognavan di consiglio o scampo. In di lontani ei superava i mille . Cavalieri compagni in patrie pugne, Ed in pugne oltremar, sotto il vessillo De'campioni di Cristo: or men robusto È il braccio suo, ma pronta sempre e forte La intelligenza e immacolato il core. Grande è la fè del venerato prode Pel suo nipote or prigionier, ch'egli ama Siccome dolce padre ama il suo figlio, E ad un tempo siccome un pio guerriero Ama il signor cui vassallaggio debbe. Giovanni con baroni altri devoti

A ghibellina parte ed a Tommaso S'adopravan solleciti, si ch'oro Adunar si potesse e adunar gemme, Al fine urgente di comporre il chiesto Spaventoso tesoro, onde al marchese E a sua progenie libertà riedesse.

Un di alle sale di Dogliani aveva
A non lieto convito egli parecchi
Fervidi amici accolto, a consultarsi
Coi lor fidi intelletti e a stimolarli,
Prodigando con bello accorgimento
Lodi e parole di speranza e preghi.
Dopo la mensa i congregati forti,
Nel bollor de' pensieri e de' colloqui,
Facean di voci rintronar le auguste,
Adornate di ferri, alte pareti,
Allor ch'entrò il valletto d' armi, e nunzio
Fu dell'arrivo d'Eleardo.

Al nome

D' Eleardo s' aggrottano le ciglia De' ghibellini.

— Ingresso entro tue mura Darai, Giovanni, all'arrogante guelfo? — Venga il fellon. Certo, Manfredo il manda:

Non sapeano alcuni

Udirlo giova.

Infra quei generosi fremebondi Ch'Eleardo si fosse un di coloro, I quai, vedute l'ultime rapine, Disperata battaglia avean con gloria, Benche indarno, arrischiato entro Saluzzo. Ei nella sala addotto vien. Severo

Salutevole cenno appena a lui Movon gl'irati ghibellini.

- Donde

Tu, guelfo, a me?
—Sir di Dogliani, al cielo
Piacque arricchir le avite mie castella
Di non lieve tesor. Vedi tal borsa
E orientali perle ed adamanti,
Che saranno alcun che, perchè s' affretti
Dell'infelice signor mio il riscatto.

-Che veggo? Agli occhi miei creder poss'io?

Tu che a Manfredo!...
— A lui sacrato ho l'armi
Cradendol pio liberator : lo vidi

Credendol pio liberator: lo vidi Menzognero e tiranno, e gli ho disdetto Il non dovuto mio servigio.

Cavalieri asserenansi le fronti : Esultan , cingon l'arrivato prode , Gli stringono la destra , e per quegli ori Da lui recati , soverchiare omai Veggion quanto al riscatto era mestieri , Ebenedicon Dio.

Quel di medesmo
Andò il sir di Dogliani al regio campo;
La libertà ricomperò del prence
E de figli di lui; volaron messi
A Cuneo, a Pinerolo: e nel seguente
Giorno redenti uscirono il felice
Padre dai torrion che il Gesso bagna,
E dall'altra fortezza i giovinetti,
E si riabbracciàr con dolce pianto;
E dal suolo natio trasser raminghi
Con Riccarda all' Insubre ospital reggia.

Gli esuli amati accompagnò Giovanni Con altri pochi; e fra costor v' avea Un cavalier cui nascondea il sembiante Ferrea visiera. Di Dogliani il sire Narra per via a Tommaso, onde l'estrema Voluta somma gli venisse. Il prence Chiede ove sia il benefico Eleardo; E il pro Giovanni sottovoce: — Vedi Quel cavalier che le sembianze cela, E accostarsi non osa: egli è Eleardo. Sino a'confini ei t'accompagna, e poscia Rieder vuole a sue torri, e mantenervi L'insegna tua ed apparecchiarti aiuti Pel di che il ciel te chiamerà a vittoria.

Serbar silenzio non potè il commosso Esul marchese, e, volto il palafreno, Ad Eleardo s'accostó, e per nome Chiamandol con affetto, — A te perenni Sien grazie, disse; or mi si svela quanto Debitor ti son io.

Balzar di sella Volle e prostrarsi il giovin, ricordando La frenesia che inimicollo al sire. Ma smouto questi insieme, e lo rattenne Con vivo amplesso, e intorno al cavaliero Venner anco Riccarda e i dolci figli, Mercè rendendo, chè senz' esso lunga Durar potea la prigionia tuttora.

Più da temersi non parea Tommaso A'nemici frattanto, e sovra lui Liete canzoni alzavano beffarde. Ma tacquer le canzoni indi a non molto Al grido inaspettato, esser Tommaso, Non nella reggia de'Visconti, in vana Mestizia ed in abbietti ozi sepolto; Bensi già di colà rapidamente Tornato a'gioghi saluzzesi, in mezzo A falange d'armati, inalberando Il vessillo di guerra.

Allor Manfredo
Sovra il suo seggio impallidisce, e copre
Il timor collo sdegno, alto sclamando:
— La prima volta i di sparmiammo al tristo;
In nostre mani or riede, e, qual lo merta,
Guiderdon di sua audacia avrà la scure.

Solleciti provveggono Manfredo E il sir del Balzo al moversi di lance Che di Tommaso sperdano i fautori, E s'odon rinnovar le invereconde Del patrio ben promesse. Odonsi voci D'increscimento onde si dice afflitto Degli scempii Manfredo. Odonsi voci Di futura clemenza irrevocata, E di leggi paterne, e di novello Tribunale integerrimo, e d'onori A chi giovi col senno e colla spada Al marchese, allo stato, ai sacri altari. Uso antico, perenne è di potenze

Su rapina fondate, allor che spunta Il giorno del periglio, il serrar l'ugne Sovra l'oppresso volgo e accarezzarlo, E sfoggiar mire eccelse a sgombrar tutti Alfin gli avauzi de' passati danni.

Di nuovo suona piucchė mai d'astuti Stranieri l'eloquenza : essi la mente San di Roberto; un re si pio, si grande Ne' benefici intenti, unqua non visse. Ei vuol felice Italia, ei vuol felici I prodi Saluzzesi. Attribüirsi Non denno a lui nè a'capitani suoi Nè all'ottimo Manfredo i brevi strazi Recati dalla guerra al marchesato. Si saneran le cicatrici, e in loco Della prisca Saluzzo, è già decreta Sulle rovine sue più vasta e bella E forte una città che degna appaia Di cotanto dominio, e faccia invidia Alla rival Taurino. Al guelfo rege Cosa non è che si altamente prema, Come il dispor che a'piè dell' Alpi sia Il regio feudo Saluzzese un nido Glorioso di prodi, atto a far fronte Ai vicini avversari. Indi i confini Di guesto feudo estendere or si vonno. Si che divenga ampia duchea gagliarda, A'Visconti terrore ed a'Sabaudi.

Tal dipintura offerta è dagli scaltri Alle volgari fantasie. Në il lustro Della reggia di Napoli si tace, Che l'egual non fu visto, e il portentoso Incivilir de' popoli ove impulso A piena civiltà dona si forte Il gran Roberto; il gran Roberto, amico Di dottrine e bell'arti; il gran Roberto Che pone il core in luminosi ingegni, E più in Petrarca, uomo divino, a cui Sulle chiome Roberto in Campidoglio Metteva fregio d'immortal corona. E si dice che tosto il re a Saluzzo Con Petrarca verranne e coll'arguto Narrator di Certaldo, il cui volume Fra le più vaghe istorie annoverati Ha d'una sposa Saluzzese i vanti, Onde per tutti d'Occidente i regni L'alme gentili, in onorar Griselda, Onoran di Saluzzo il caro nome.

Ed in qual secol e in qual mai contrada Mancaron voci splendide e robuste Ad adular la moltitudin cieca, Schernendo quasi barbara e compiuta La vicenda de' scorsi anni infelici, E asseverando ch' ora alfin comincia L' età de' veggentissim intelletti? Ma tempi v' ha più di prestigio ricchi Per quest' amabil fola; e simil tempo Era quel di Roberto e delle tante Suscitate degl' Itali speranze,

Ch'indi la morte di quel re disperse.
Tai brillanti menzogne avriano forse
Illuso ancor le Saluzzesi valli,
Se a governar l'esercito severa
D'un retto capitan si fosse stesa
La destra allor, frenando de'guerrieri
L'esecranda licenza. Al siniscalco
Tanta giustizia non premea; invocata
Venia talor, ma indarno da Manfredo.
Ambo imperar voleano, e il Provenzale
Non consentia che un suo guerrier giammai,

Per quante iniquità sui vinti oprasse, Colpevol fosse detto e avesse pena.

Del supremo stranier la tracotanza, E quindi le ribalde opre di mille Armati suoi sovra l'inulta plebe Qui riprodusser quel furor, che visto S'era in Sicilia poco innanzi, quando Per l'isola scoppiàr vespri di sangue. Se non che men secreti i Saluzzesi Scorger lasciaro improvvidi le trame, E più avveduti e unanimi vegliaro Gl'investiti oppressori alla difesa.

Tace il mio carme i varii assalti e i varii Destini delle insegne ora fuggiasche Or vincitrici. Sempre a 'ghibellini Anima principale era il Dogliani, Come già tempo il Procida a sue terre, E fra i ministri al suo comando egregi Splendea per senno e per virtù Eleardo.

#### VII.

Amor di patria in vani sogni il core No, non agita allor, ma di divina - Potenza il nutre e lo sublima, quando Svolgesi in terra da stranieri oppressa: Allor non dubbia è sua purezza; allora Tutte s'intendon l'alme generose Che fremono del giogo; allor divisi In discordanti aneliti e dottrine Non son nobili e volgo: unica han meta L'espulsion delle insultanti spade, E della prisca dignità il ritorno.

Quanto in que'di contrario al patrio bene Fosse pe'Saluzzesi il guelfo spirto, Meglio comprese ognuno all' improvvisa Morte del vecchio provenzal monarca. Orbo questi del figlio, al debil pugno Della nepote abbandonò lo scettro; E della incauta il leve cor s'avvolse In infelici amori, e la sua fama Fu dalla morte del trafitto sposo Più orrendamente deturpata, e i novi Mariti la tradian, sin che il feroce Vendicator carnefice a lei fessi.

Sceso Roberto nella tomba, crebbe Per tutta Italia il ghibellin coraggio, E si volser de'più le speranzose Ciglia novellamente alle promesse Della potente signoria Lombarda.

Moltiplicati vidersi gli esempli Di fraterna concordia e di valore Ne' nostri lidi Saluzzesi. Al bello De' popoli fervor corrispondea La virtù di Tommaso : egli emulava De' suoi più forti la prodezza. Il nome Di Tommaso era sola indi una cosa Col nome della patria al cor de' giusti; E da lunga sfortuna raffinato, Il suo spirto gentil s'affratellava Sinceramente co' minori, e segni Dava di gratitudin commoventi A cavalieri e ad infimi mortali Che ponean fede in esso, ed olocausto Con lui fean degli averi e della vita.

Godea l'animo a tutti i generosi In vederlo onorar gli alti consigli Del canuto Giovanni. Eran Tommaso E di Dogliani il sir qual figlio e padre, E il portentoso vecchio corregnando Söavemente sulle suddit' alme
Più e più le affidava. Alcune volte
Lievi nascean principii di discordia
Nelle diverse ghibelline schiere,
Perocchè a' Saluzzesi andavan misti
Sotto il vessillo di Tommaso e Insùbri
E assoldati Germani. Alla parola
Dell' antico Giovanni i dissidenti
Animi s'acquetavano, e sebbene
Cagion di lagno non restasse agli altri,
Pur gioia il Saluzzese, ognor veggendo
Che anteposto a lui mai nell' intelletto
De' sommi duci lo stranier non era.

L'opposto caso tuttodi avvenia Nella parte de' guelfi. Il rio Manfredo Dell'odio de'nativi esacerbossi Più feramente ciascun giorno; e volle Col terror contenerli: indi suprema Grazia spargea sugli esteri comprati, E verso ogni nativo anco più fido Scorger lasciava diffidenza ed ira.

Giunse a tal, ne' suoi di più disperati, La tirannide sua, che i prigionieri, Se patria avean la saluzzese terra, Considerava ribellanti degni Dell'ultimo supplizio, e senza indugio Strage ne fea. Tal rabida inclementa Costrinse i ghibellini a rappresaglia, Si che perdòn più non brillò sui vinti.

A quel tempo si vide in ambo i campi Accorrer di Staffarda il santo abate, Misericordia supplicando invano Pe' guerrieri captivi. A lui Manfredo Con vilipendio rispondea, sgozzando Innanzi a lui le vittime, e nell'altro Campo l'udiano con ossequio i prodi, Ma rispondean che giusto uso di guerra Stabilia le vendette, unico modo

A frenar gli avversari in tal barbarie. Per tutti gl'immolati Ugo gemea, E notte e giorno l'atteria il timore Che prigion di Manfredo in qualche pugna Eleardo restasse. Ah! insiem con esso Un altro cuor da quel pensier tremendo Era a que' tempi straziato : il cuore Della figlia d'Arrigo. Avea creduto L'infelice Maria poter nemica Vivere ad Eleardo, allor che intese Ch' ei dipartito dalle guelfe insegne Alla destra di lei più non ambiva. L'avea davvero alcuni di abborrito Com'uom che lei tradia, com'uom che l'armi Tradia de' generosi. Ah! nel sincero Animo della vergin quello sdegno Fu breve fiamma, e sfavillò al suo ciglio De' ghibellini la giustizia, e pianse Riconoscendo in qual funesto errore Il padre s'avvolgesse. Ella in Envie Nel paterno castel traea la vita Colle dilette ancelle, trepidando Pel genitore e per l'amante. Ascesa I passegger vedeanla da lontano Su questo ovver su quel dei sette grigi Torrioni d' Envie. La sventurata Scorgea nella pianura o sovra i colli Gl'incontri delle avverse aste feroci, E talor le parea per que' remoti Lochi discerner dal fulgor degli elmi Arrigo od Eleardo, od ambidue Cozzanti insiem. Prostravasi la pia

Lagrimando e pregando il Re del Cielo E la Donna degli Angioli; e sovente Restava lunghi giorni il dilicato Corpo affliggendo con digiuni, e intere Vigilava le notti in calde preci, I proprii patimenti a Dio offerendo Per la salvezza de' suoi cari, E seco Viveano in lutto e assidua penitenza Le fide ancelle e antichi servi. L'alme Angosciate si schiudono a paure Di superstizione. Or dalla torre Nelle nubi scorgean croci di sangue, E sembianze di scheletri, e l'immensa Falce e dell' Angiol della morte il pugno; Or di sciagure sovrastanti indizio Lo strido era dell'ùpupa ed il mesto Urlo notturno dell'errante cagna; Or dagli armati servi a mezzanotte L'estinta madre di Maria s' udiva Singhiozzar nel sepolcro, o lentamente Scoperchiarlo ed uscirne, e per le brune Scale salire, ed appellar con fioca Voce il marito o la diletta figlia.

A calmar quelle ambasce e que' terrori E a consolarsi fra i soavi amplessi Dell'innocente vergine, il cruccioso Padre venia talor. Con duri modi L'aspreggiava e garriala del suo pianto, Poi commoveasi e l'abbracciava, e preci La supplicava d'innalzar pe' guelfi.

E nelle ruche della smorta fronte Ella più e più leggea del genitore I sinistri presagi. Insinüante Sonava un non so che nella pietosa Voce di lei che costringea il canuto A poco a poco a palesarle occulti Sempre novi dolori.

Un di le disse:

— Più non pregar pe' guelfi! abbandonati
Siamo da Dio! Deluse ha mie speranze
Il superbo Manfredo: i miei consigli,
I preghi miei non cura. Adulatrici
Parole ei vuol; darle non so. Un drappello
D'infami lusinghieri applaude a tutte
Sue tirannie, le suscita, il fa cieco
Stromento a loro insaziabil sete
Di tesori e vendette. Apportar senno
Volevamo e giustizia; abbiam delitti
E stoltezza apportato. Ad uno ad uno
Da noi si dipartiano i prodi amici:
Pochi omai siamo ed esecrati, e all'orlo
Dell'estrema ignominia!

— Oh sciagurate Voci! oh misero padre! I vaticinii Ecco d'Ugo avverati! Il reo vessillo Lascia tu dunque di Manfredo: accetta Di Tommaso la grazia!

— É. tardi, o figlia! Errò Manfredo, ma infelice il veggo: Mai da prence infelice non si scosta

Fuorche il vigliacco!

— Oh padre amato, pensa...
—Che vigliacco non son, che con Manfredo
Debbo cader.

- Mai di vigliacco taccia

Ad Eleardo non darassi.

— Ei corse Quando da noi si svincolò, a handiera D'un prence espulso: audace era il partito, Ma generoso. Non così oggi fora, Correndo a sir cui la fortuna arride. Cessa il tuo supplicar, cessa il tuo pianto : Dimane si combatte, e se non opra Per noi prodigi Iddio... dimane, o figlia, Più non hai padre!

-Oh feri detti!

— Io vengo
L'ultima volta a benedirti forse:
Con vigor di te degno, odimi: stirpe
Di codardi non siam. Tergi le ciglia,
Frena i singhiozzi; te l'intimo. Ascolta:
Un patto pongo al benedirti.

— Quale?
— Bada che guelfo io moro, e maledetta
Sara tua man se a ghibellin la porgi!
— T'affida, opadre: intendo. Amo Eleardo,
Ma te guelfo perdendo, a ghibellino
Moglie mai non sarei!

— Tutti il Signore

— Tutti il Signore

Dunque sul capo tuo spanda i suoi doni!

Me sol, me sol de' falli miei punendo,

Sparmii l'anima tua!

Disse. Ad un servo L'accomandò; da lor si svelse e sparve.

# VIII.

Infelici ambidue! — Ma più infelice Forse d'ogni innocente addolorato È quel mortal che temerario corse A illusioni infauste, onde tormento Ineluttabil ridondò a' suoi cari! Oh come allor, nella pietà ch'ei sente Di questa o quella vittima diletta, Tardi vede primier debito d'uomo Esser religion, carità, pace, Provvedimento a dolce sicurezza Di domestiche gioie, e non desio Imprudente di gloria e di perigli.

Tal verità gli splende, or che non puote Più sollievo ritrarne il vecchio Arrigo, E forte è assai per sè medesmo in tutte Avversità, ma non è forte, al duolo Della figlia pensando, e sebben mostri In mezzo a' suoi guerrieri animo invitto, Spesso ei nel manto si rinchiude e piange. Tre di Maria si stette in disperati

Non cessanti delirii : - Empio Eleardo! Perchè movevi alle felici insegne Destinate al trionfo, e il padre mio Per dolci preghi e dolce violenza Teco a salvezza non traevi? Oh fossi Tu restato co' guelfi! il valoroso Tuo braccio avriali sostenuti. Un prode Fatal perdemmo in te : spesso deciso A pro de' ghibellini hai la vittoria. Possente impulso hai dato alla fortuna Del profugo Tommaso : alta , primiera Cagion tu sei delle sconfitte nostre. Ah, non m'amavi, ingrato! E insino ad ora Io figlia iniqua, immemor de' perigli Del caro padre mio, secretamente Alzato sempre voti ho pe' tuoi giorni! Que' voti abborro! quell' amor disdico! Il padre mio si serbi! il padre vinca! Il padre atterri i suoi nemici, i miei! Guelfa, guelfa son io! Mendace è il grido Che di virtù civile ai ghibellini Or dona palma. I nostri petti infiamma

Vero di patria amor : calunniato È Manfredo da voi ; calunniato È il padre mio, di giuste opre seguace ; Ma vinti siano, e il mondo vil ne impreca!

Così l'inimenso affanno isconsolata Iva Maria sfogando; • avvicendava Accenti d'ira e di pietà e d'umile Fervida prece. E promettea al Signore, Se dagli eccidii salvo andasse il padre, Essa tutrice farsi ad orfanelli, A vedove, ad infermi, a pellegrini, E tutti gli anni un dono offrire eletto Si di Riffredo al monister famoso, Sì ad altri santi d'innocenza asili. Ella avrebbe voluto alle promesse Che le dettava il core, aggiunger quella Di cingere in Riffredo il santo velo, Ma la meschina non potea, pensando Al solitario padre orbo di figli! Ed, ahi, forse non conscia ella a sè stessa, Anco pensava mal suo grado ognora A colui, che ne'scorsi anni felici Erale stato così caro!

Oh come
La infelice Maria sta dalla torre
Investigando ogni lontano moto
D'armi o di passeggieri, ed in lei cresce
Indicibil timor ch' ella securo
Presentimento d'alto lutto estima!

Chi son que duo che sull'arcion veloci Movon per la pianura? Ad essi lunghe Soverchiamente son le usate strade, E la passano un rio, la per gli sterpi D'una macchia s'inoltrano, agognando Il più diretto corso. Alla borgata Pareano volti di Revello, e pure Ouivi non si soffermano, e alla terra Certo d' Envie sospingono i cavalli. Oh di Maria nell'anima dubbiante Ansietà novella? Or si protende A guardare in silenzio, or si dispera, E grida e trema di saper chi sièno Que' frettolosi. Omai discerne alfine Che non guerriera è la lor veste; e poscia Sospetta, avvisa che l'un d'essi il giusto Presule sia col fido laico. Un dubbio No, più non è; son dessi!

A quella vista Le ginocchia le mancano, ma i sensi Non perde ancor. La reggono le ancelle, E la misera esclama : - Ugo! tu vieni A me del padre ad annunciar la morte!

Ma quando intese appo il castel d'Envie Scalpitare i corsieri, allor sì grande Fu la tema e il dolor, che appieno svenne.

Ahimè! spenta la credon qualche tempo Le ancelle e i servi. Alfine in se ritorna, Ed entrar vede pallido, turbato, Lagrimoso il canuto.

- Il padre mio . . . Parla . . . dov' è sua spoglia?

-Ei vive ancora : Ma prigionier, ma dalla cruda legge

Che a morte danna i prigionieri, oppresso! — Oh sventurato! oh più felici quelli Che in battaglia cadeano! E tu a supplizi Lasci lui trarre? Intercessor non debbe Uom di Dio farsi a disarmar le atroci Ire de' vincitori?

-Ah! da te sono.

O vergine, ignorati i vani sforzi Che tentai da Tommaso! I suoi nemici, Or volgan pochi di, sacrificaro Barbaramente dieci illustri teste Di ghibellin captivi. Universale Nell'oste ghibellina è quindi il grido, Che gl'immolati abbian vendetta. Arrigo Morrà domane con nov'altri: il cenno Tommaso niega rivocar; respinto Venni da lui. Prova sol una or resta: Seguimi al campo: sforzerem l'ingresso Della tenda del sir; forse il tuo pianto Ammollirà il suo nobil cor, dai truci Fatti d'alterna rabbia incrudelito.

— Il ciel t'ispira : andiam. Rapidamente

La vergin s'allesti; rapidamente Ella e pochi fedeli in sui corsieri Volser con Ugo al saluzzese campo,

Ad un tronco giaceva incatenato
Tra i furenti nemici Arrigo, a breve
Di Saluzzo distanza. El siccom' uomo
Che avea la gloria di Saluzzo amata
Vagheggiando per essa e per Manfredo
Fortune alte, impossibili, or mirava
Con istupor, qual vision non vera,
Quell'ultima sconfitta, e quell'orrendo
Svanir d'ogni speranza, e quel ritorno
De' ghibellini e di Tommaso, e quella
Guerra in veloci tratti or consumata
Con nessun frutto, fuorché stragi e scherni
E povertà ed obbrobrio e sacrilegii!
E tutto ciò per vicendevol, grande,
Creduto zelo di virtu e di patria!

E innanzi a lui mirando egli quel loco

Dove a prosperi di sorgea Saluzzo, E dove diroccato oggi è il recinto, E dentro quel, fra orribili macerie, Non v'ha che rari antichi alberghi e templi Con negri campanili, e qualche novo Incominciato cittadino ostello, Sente Arrigo la dura alma infiacchirsi Da pietà inusitata. Ei nella foga Delle gioie guerresche avea con occhi Di ferocia le fiamme un di veduto Ed il saccheggio devastar Saluzzo. Or cessata l'ebbrezza, il cavaliero Delle avvenute iniquità s'affligge, E dice mal suo grado : - Ecco onde il Cielo Manfredo e i guelfi e me con lor condanna! Poi caccia quel pensiero, e, benchè rieda.

Celarlo vuole, e alta la fronte ei tiene, Con dispregio guardando i vincitori. Cacciar vorrebbe altro pensier più dolce,

Ma in un più divorante. Ei nelle meste Sale d'Envie scorge la figlia, ed ode Il miserando suo lamento, e sola, Orfana, senza prossimi congiunti, Senza soccorsi d'amistà la mira; E le canute palpebre di pianto. Amarissimo grondano, e i singhiozzi Frenar non puote, e colle scarne mani Si copre il volto per vergogna e rugge.

Un de' custodí come un tempo i falsi Di Giobbe amici, lo compiange e incuora. — Non avvilirti, o prode ; in cielo è scritto Il destin de' mortali; adorar sempre Dobbiam di Dio gl' imperscrutati cenni : Non accettarli è codardia e hestemmia.

- Taci, impudente ghibellin; m'è noto

Che giusto è Iddio, che i falli miei punisce, Che l'are sue mal onorai, che vissi D'ira e d'orgoglio più d'ogn' uom, che merto Cader per mani inesorate e inique. Non mi ribello contro a lui, non biasmo Il suo rigor, non tremiti codardi Me presso amorte invadono: un' angoscia Non ignobil mi preme. Ho una figliudo. Ch'orfana resta, e sua sventura io piango!

— Padre ai pupilli derelitti è Iddio.
— Vero favelli, ma la terra è piena
Di pupilli derisi, insidiati,
Spogli di tutto; ed ahi! su lor punite
Forse da Dio son le paterne colpe!

Forse da Dio son le paterne colpe! Indi io pavento, io peccator, sul fato Che all'innocente figlia mia sovrasta.

— Ben paventate, o sciagurati guelfi,

Che tanti alberghi incendiaste, e tanti Olocausti sacrileghi immolaste : Men empio è il ghibellino.

— Empi siam tutti, Amor vantando di giustizia a gara, E ognor son nostre stolte ambizioni Opprimendo la patria e calpestando

Nătura e dritti ed innocenza e onore!
Così dal labbro del feroce vecchio
Usciva un misto d'indomata audacia
E di sincero pentimento. Il capo
Piegava sotto ai fulmini divini,
Ma i consigli degli uomini esecrava,
E negli sguardi suoi si presso a morte
Indistinti fulgean Cielo ed Inferno.

#### IX.

Bella fra tutte umane imprese è quella Dell' uom che avvampa di desio di pace E di perdon, non per suo proprio bene, Ma per altrui! ma per servire a Dio, Ed alla dolce patria e ad infelici Cuori ch'egli ama e consolare anela! Tal nell'ire civili è il vostro uficio, O vegliardi autorevoli che all'ara Del Dio di pace consecraste i giorni!

Ecco arrivare al campo Ugo e Maria: Ementre del marchese al padiglione Van rivolgendo accelerati i passi, Veggono appunto da catena stretto A fisso legno fra custodi Arrigo.

Con qual pianto e quali impeti di grida Prorompe la fanciulla infra le care Braccia paterne! e qual celeste han suono Sue filiali tenere parole A genitor così infelice? Ei serra

Al sen quella innocente; e sclama:

—Oh gioia!

Ma insana gioia! Oh nuovi affanni orrendi!

Deh, perchè a me non li sparmiava Iddio?

Non micro abbestana em il mic (sto...)

Den, perene a me non il sparmiava idulo: Non misero abbastanza era il mio fato, Ugo crudel? Tu qui la figlia traggi A vedermi morir!

- Padre, ei mi tragge A salvare i tuoi dì.

— Che? supplicando Codardamente il vincitor maligno Di largirmi il perdon? Non sarà mai! La stirpe mia non annovrò guerrieri Che morir non sapessero da forti. D'espor ti vieto il virginal sembiante Al barbaro sorriso de felici! Io so morir, io morir voglio prima Che la mia figlia a' piedi altrui si prostri!

Che la mia ligita a piedi arturi si prostri:

— Padre, lasciami : il so, ti disdirebbe
Di coraggio scarsezza ai più tremendi
Giorni della sconfitta, e se il nemico
Te immolar vuol, da prode cavaliero
E da cristiano perirai pregando
Non gli uomini, ma Dio. Lasciami : un altro
Dovere è quel di figlia. A me ignominia
Fora il non chieder la tua vita al sire.

- Vilipesa sarai.

— Pur vilipesa,
Degna sarò d'ossequio e di compianto:
Avrò adempiuto quanto amor di figlia,
Quanto la voce del Signor m'impone.

Contendeano in tal foggia, e l'ostinato Arrigo persistea nel suo divieto; Ma di Staffarda l'infulato duce Strappo Maria dalle paterne braccia, Ed attraverso a numerose tende Corrono di Tommaso al padiglione. Udivan essi da lontano zli urli

Del corrucciato Arrigo:

— A tutte dunque Serbato io son le più esecrabili onte!
Di me la figlia indegnamente stesa
Ad implorar la vita mia, la vita
Che mi si fa spregevol, che non posso,
Che non voglio accettar! Riedi, ten prego,
Tel comando! paventa il furor mio,
Il maledir d'un genitor morente!
Ghibellino fu sempre Ugo, e nol move

Pietà di noi. L'ipocrita vegliardo Del nostro duolo infamemente esulta, E per farlo maggior vuol che d'Arrigo L'ultima figlia esempio doni abbietto.

Del minacciar paterno e delle ingiuste Voci contr' Ugo questa inorridiva; Ma il venerando abate alla fanciulla Reggeva il cor, dicendole: — Salvarlo Dobbiam malgrado l'ira sua superba.

Ma qual d'entrambi è l'animo allorquando Dalle guardie interdetto al padiglione Vien lor l'ingresso! Non bastàr nè preghi, Nè lagrime, nè strida. Un assoluto Cenno del sir faceva inessorati Tutti i guerrieri che cingean la tenda.

Stavano dentro a quella in assemblea Col supremo signor parecchi duci; E questi duci tutti eran da lunghi Danni e da amare perdite innaspriti, Si che spinto da lor venia il marchese A costante fierezza, insin che, espulsi Pienamente i nemici, astro securo Di comun gioia sfavillar potesse.

Entro la rocca di Saluzzo chiuso Erasi il rio Manfredo, e colà ancora Ei da stranieri iva sperando aita, Benchè spersi fuggissero, inseguiti Dall'antico Giovanni e da Eleardo.

Di questi duo suoi fidi cavalieri
Or più Tommaso non avea contezza
Già da due di. Certo parea il trionfo;
Ma se fallito avesse? e se impensate
Novelle squadre di possenti guelfi
Nel paese irrompessero? Que' dubbii
Nutron lo sdegno di Tommaso. Impone

Che congedati sien Ugo e Maria, E quai si fosser supplicanti.

Allora

Pria di ritrarsi il presul generoso Resistendo alle guardie, alzò la voce : — Nobil marchese di Saluzzo, ascolta I moti del cor tuo : non meritato Da'tuoi nemici è di tua grazia il raggio, Ma so ch'aneli d'emanarlo, e Iddio L'adempimento di tua brama aspetta Per benedirti più e più!

Troncato
Fu duramente da' guerrieri il pio
Grido del vecchio, e fu troncato il grido
Dell' angosciata vergine, e repente
Lunge dal padiglion venner sospinti.

Videli Arrigo a sè tornare, e disse Con amare sogghigno: — Il pianto vostro Non terse dunque il vincitor? Lucraste, E ben vi sta, gli ultimi oltraggi: io puro Son di codesto obbrobrio vostro almeno! A Dio mi curvo; a nessun uomo in terra!

Ma dopo quel sogghigno e quell'acerba Favella, intenerissi alle dirotte Lagrime di Maria. Con lui rimase La sconsolata, e ritornò alla tenda Il santo amico lor, novellamente Tentar volendo di Tommaso il core; Ed intanto la vergine abbracciando Del padre le ginocchia, or lo pregava Di placar Dio con miti sensi, ed ora A Dio medesmo rivolgea sue preci.

Ugo, ahimè, ricompar! nulla otteneva, Nulla ottener più spera! Alta mestizia Al degno sacerdote in volto siede, Ma mestizia di forte alma che viene Un moribondo a regger nel tremendo Agonizzar dell'ore sue supreme.

Maria l'intende, e misera prorompe In impeti di duolo inenarrati; Smarrisce i sensi, e inconsapevol tratta Viene appartatamente infra pietose Donne che a lei soccorrono. Prostrossi Arrigo allor del sacerdote a' piedi, E confessò sue colpe. E dacche sciolto Gli fu in nome di Dio di queste il laccio, Si rialzò con pacatezza altera, Ma non di quella indomita alterigia Che in lui dianzi apparia, qual di nociva Fosca meteora formidabil luce. Or quell'ardito e dignitoso sguardo Porta di pace e d'umiltà un'impronta Che vien dal Ciel, dal Cielo, autor sublime

Di stupende armonie! — Dov'è mia figlia? Ugo, traggila a me : l' estrema volta

Benedirla degg'io. Meco brev'ora Star si potrà. Fu ricondotta al padre La sventurata, ed ancorchè d'affanno Le sanguinasse il cor, pur di lui vide Con maraviglia la quiete, e grazie Alla Donna degli Angioli ne rese, Ed impose a se stessa umiltà, pace, Eroica forza. Ella piangea, ma freno Ponca a' lamenti, e con devote ciglia Mirava il padre, e sue parole tutte Accoglieva nell'anima, siccome Parole d'uom che santamente muoia.

Festivo era quel giorno, e perciò l'altro

Pei supplizi aspettavasi. Omai tarda Era la sera, ed Ugo apparecchiati A pio morire aveva altri prigioni. Ritorna ei quindi presso Arrigo, e i proprii Palpitamenti di pietà vorria Celare in parte: — O cavaliero! o donna!.. Tutto puossi con Dio!...

— Dal padre amato Deh, ch'io non venga separata ancora! Lontana è l'alba.

— Più crudel saria Vicino all' alba separarvi.

Arrigo Stringeva al sen la figlia, e lei disporre Desïava a partir. Ma la infelice Alla prova tremenda obbliò i miti Sentimenti di pace, e la ragione Le si turbò miseramente. - Oh guerre Scellerate di popoli! oh stendardi Di virtù menzognere! oh glorie infami D'emuli cavalieri, onde son frutto Crudeltà e morte! Ah! perchė Dio fecondi Alla feroce umana stirpe ognora Fa gl'imenei, se la catena intera De' secoli spruzzata è d'uman sangue? E qual di si esecrande ire perenni Colpa abbiam noi, dell' uom compagnee figlie, Nate ad amar, nate a compianger, nate A viver senza offesa, assorte in Dio! Di qual delitto intrisa son, perch'oggi A me tolgano il padre i masnadieri, Nè generoso pur vi sia terrestre O celeste poter, che degli oppressi Alla difesa accorra? Ed Eleardo In ch'io tanto fidava; anco Eleardo

Ch' io tanto amava, abbandonommi!

Il campo

Suona improvviso di festanti grida.
Balza il core a Maria; porge ella ascolto:
Che sarà mai? Reduci sono il prode
Antico Doglianese ed Eleardo,
Apportatori di vittoria piena.

Brillan del presul le ispirate luci Per novella speranza, e i passi affretta Ver l'amato nepote; il giunge, il ferma,

E d' Arrigo gli parla.

Intanto usciva
Del padiglion Tommaso, e lieto amplesso
Porgeva a' trionfanti; e ratto a lui
Volgea tai detti di Dogliani il sire,
Indicando Eleardo: — Alla prodezza
Di questo forte molto devi, o prence;
Le più valenti squadre egli ha sconfitte.
Stende il marchese al giovin glorioso
L' amica destra. Ei gliela bacia, e prono:
— Signor, grida, signor, me qui tu miri

Astretto a chieder dalla tua clemenza
A' pochi miei servigi alta mercede.

—Quai pur sieno tue brame, o campion mio,

Le manifesta, e saran paghe.

— I giorni

Chieggo salvi d'Arrigo. Il so, fu reo: Non corrucciarti del mio ardito prego. Arrigo a me qual padre ebbi molt'anni, E padre è di colei che sul mio core Sin dall'infanzia regna.

Ondeggia akquanto
Il magnanimo prence, indi prevale
Benignità sugli altri affetti, e sclama:
— Ho perdonato! ogni prigion si sciolga,

Ed a'suoi tetti rieda, apparecchiando A più nobile oprar suoi di futuri.

À quella augusta consolante voce Mill'altre voci eccheggiano, e fra loro Quella del vecchio di Dogliani, e quella Del presul di Staffarda, e più robusta Quella del giovin che all'amata donna Rendere può del genitor la vita.

A tanti applausi si nasconde il prence Rientrando commosso entro sua tenda Ed ecco volan Ugo ed Eleardo

A scior d' Arrigo i lacci.

Uso ad ira e superbia, esitò prima,
Poi fu da conoscente animo vinto
E da dolcezza, ed Eleardo al seno
Colla figlia serrando, inginocchiossi,
E disse a Dio: — Sovra Tommaso schiudi
Tuo più giocondo riso, e prosperato
Sia nel dominio e nella prole, e cessi
A lui d'intorno ogni fraterna guerra!

Modestia e gratitudine e contento E maraviglia e amor davano agli occhi Della vergin bellissima un novello Indicibile incanto, onde il fedele Suo cavalier gioiva inebbriato.

Scorge i lor votiil padre, e prende e unisce Le destre loro. Un grido alza di gioia Il felice Eleardo, e la tremante Fanciulla irrompe in lagrime soavi, Benedicendo la celeste aita Che i lunghi affanni in tanto gaudio volse.

Di Saluzzo la rocca indi a tre giorni Spalancar si dovette. Uscì Manfredo Con pochi suoi compagni ed esularo;

### I SALUZZESI.

400

E in sua paterna sede il buon Tommaso, Se non durevol pace, almen godette Signoria da virtudi alte illustrata, E alle rovine di Saluzzo orrende Nuovi successer tetti e nuovi prodi.

## AROLDO E CLARA.

CANTICA.

Ideai e verseggiai la cantica d'Aroldo e Clara molto prima di scrivere i Saluzzesi; ma la pongo qui perchè il soggetto si collega con quello del precedente poemetto.

Questa cantica nacque in giorni di somma sventura, ne' quali io, sentendomi troppo inclinato a sentimenti di sdegno, procacciava di vincerli col ragionare fra me stesso sulla bellezza della mansuetudine. Era in me indelebile un consiglio del buon Alessandro Volta, il quale un di m' aveva detto queste parole, distogliendomi dallo scrivere satire: — « La poesia arrabbiata non migliora nessuno; e se v' avvienne di sentirvi iracondo e propenso a spargere la bile in versi, paventate di diventar maligno. Vorrei anzi che allora cercaste di raddolcirvi, poetando sopra qualche nobile esempio di carità e d'indulgenza.»

#### AROLDO E CLARA.

Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum; si sitit, potum da illi.

(Ep. ad Rom. 12.)

I. •

Pianci, o la più gentil fra le convalli Dello spumante Pellice, ove un giorno Alle sale d'Aroldo i Saluzzesi Cavalieri affluiano ad alte feste. Più non vedrai delle sue torri a sera Uscir giulivo il cieco vecchio Aroldo, Caramente appoggiando no braccio e l'altro Sovra Ioffrido e Clara, ed il canuto Ciglio volgendo con amor, ma indarno, Ai dolci rai del tramontante sole.

Que' figli suoi nascean gemelli, e santa Tenerezza li univa. Or sola e mesta Clara accompagna il cieco padre a sera Fuor della torre, perocche il gagliardo Fratel devote ha l'armi alla difesa Del pio Tommaso suo ramingo prence Contro i nemici della patria terra.

Rosseggiava bellissimo un tramonto Sulle nevi lontane, e stupefatto Pareva il sol che dal romito albergo A salutarlo non venisse il vecchio, Ahimè, quell'era di sventura un novo Spaventevole di! Schiudesi alfine La porta del castello, e con veloci Passi agitatamente escono Aroldo, Clara e più servi; nè il canuto ciglio Ai soavi del sole ultimi rai Volger si cura. Che avvenia? — Dal campo Infausto messo è giunto. Il pro'Ioffrido Contro l'usurpator del saluzzese Seggio osando tropp' oltre avventurarsi Nel calor della pugna, il circondaro L'empie straniere spade, e prigion cadde. Speme di riscattar si cara vita

Nutre il barono antico; e vuole ei stesso Trar supplichevol senza indugio al truce Fortunato invasor, che se talora Immolar gode i miseri captivi, Talor si placa a ricca d'oro offerta, Molto dovendo da sua iniqua sede Oro il tiranno effonder sulle bande Dell'alleato provenzalemonarca.

Giunto al margin vicino ove al tragitto Nel rigonfiato Pellice è apprestata La navicella, Aroldo porge il bacio Del congedo alla figlia. Allora al collo Gli s' avvinghia la pia. —Sola a mie stanze Non riederò, buon genitor; pupilla Esser della tua fronte a chi s' aspetta Se non a me? Forse pietà maggiore Assalir à dello sdegnato sire Il cor, s' umano ha cor, prona a suoi piedi La veneranda tua canizie e gli anni Giovenili di vergine scorgendo, Che colla vita del fratel la vita Chiede del padre.

Vuole opporsi Aroldo,
Ma mentre in barca ei scende, ella d'un balzo
Già vel precede, e al consentir paterno
Fa cogli amplessi violenza, e l'onde
Perigliose attraversano. Ma ov'era
L'Angiol del vecchio afflitto e l'Angiol tuo,
Generosa innocente? A voi non velo
Fecer colle tutrici ale a celarvi
Alla vista de' prossimi ladroni

Che irrompono co' brandi alla rapina.
Voler divino ai nembi di sfortuna
Lascia possanza sovra i giusti un tempo;
Ma breve è il tempo sotto il sole, e arcana
Nei patimenti una virtù Dio pose.
Ch'anco i giusti migliora e a sè li innalza.

Sbandato di predoni era un drappello, Che della guerra col favor raccolto S' era d'Itale spiagge e di straniere A rubamenti ed omicidii, altero Linguaggio alzando di zelanti eroi, Campioni della patria e di Manfredo. S' azzuffan del baron coi fidi servi, E nell' orrenda mischia ad uno ad uno Dal soverchiante numero feriti Vengon que' servi, e de' vincenti in mano Son le ricchezze che a comprar la vita Destinava del figlio il cieco sire.

Intero un di per boschi e per dirupi Ei trascinato colla figlia venne, Ma il manto della notte ai duo infelici Prestò propizie tenebre, e dal mezzo Del briaco drappel de' masnadieri Quetamente si trassero alla valle. Come lontani fur dall'empia frotta, E ardiron favellare, il cieco strinse La figlia al seno, e grazie alte le rese D'averlo addotto a salvamento, e lei Per l'accorto suo senno e per la dolce Filial carità ribenedisse.

— Or dove, o padre, senza aita alcuna Ci avvieremo?

— O Clara mia, remoti Siam dal nostro castello, e a ritornarvi Il tempo mancheria; son preziosi Tutti gl'istanti; acceleriamo il passo Verso il campo nemico, appo le triste Di Saluzzo rovine. Or senza doni Compariremo anzi al tremendo sire, Ma sincere promesse il piegheranno A moti di clemenza. Inoltre ho fede In mia canizie e in queste spente occhiaie E nel pianto che versano, e ben anco, Figlia, nel tuo.

Pensava Aroldo ospizio
Prender non lunge, ove la figlia al raggio
Della luna scorgea l'amica torre
D'un consanguineo sir. Ma la giugnendo,
Odon che il giorno pria furibonda oste
Era quivi passata e avea deserta
La rocca e trucidato il castellano,
E devastato a' villici i tugurii.

Il negro pan de' villici dispersi Piangendo rompe colla figlia Aroldo, E beono alle lor tazze. Indi sen vanno Per tutti i casolari, invan cercando Palafreno o giumento: avean le schiere De' nemici avidissime votata In que' lochi ogni stalla.

- Ahi, dilungatî Vieppiù ci siam dal tetto nostro, o padre! Or dove andrem?

— Pedon la via si segua
Sino al mattin : buio non è, dicesti.
Fa cor; preghiamo camminando, e al guardo
D'altri ladron te, mia dovizia or sola,
Te il ciel pietoso asconderà.

Si disse,
E di padre l'affetto e di sorella
Lena lor porge insino all'alba. Il campo
Mostrossi allora al pauroso orecchio
Della fanciulla pria che agli occhi.

— O padre, Odi tu, disse, odi tu roco un suono Simile al suon della bufèra o a quello Di molte acque correnti?

Ei soffermo, ed immemore un istante

Delle sue angosce, alzò la barba e rise.

— Oh di qual gioia quel fragor m'empiea
Negli anni miei di gloria! È il campo, o figlia!
Noto è ad orecchio di guerrier quel suono,
Come voce di sposa al suo diletto.
Un di così fremente io il bellicoso
Aere appena sentia, sovra il mio scudo
Battea forte l'acciaro, e dai precordii
Metteva un grido che atterria da lunge
Del nemico le scolte. È i miei congiunti
Dicean: « Voce è d'Aroldo, oggi si pugni,
Chè dove è Aroldo, è la vittoria. » Or fiacca
È questa voce, e più la destra, e al breve
Giubilo del guerrier tosto succede
Giubilo del guerrier tosto succede
In me a quel suono il trepidar del padre.

Proseguiro alcun tempo, e quindi Clara, Che sino allor soavemente a' detti Del genitore avea frammisti i suoi, Incominciò a interrompersi, e risposte Dar che, non conscio l'intelletto, un moto Parean sol delle labbra. A poco spazio Vedea della distante oste per l'aure Quasi di nave altissimi duo pini Elevarsi e ondeggiar, poscia fermarsi Come al suolo confitti. E secondata Venia quell'opra da un clamor che il primo Clamor non era, ma or fischiante or rotto Da infami ghigni o da cupo silenzio.

A' sensi suoi creder dovea? Le cime Parean gravate de' duo legni, e il pondo Che le gravava non scerneasi. Udito Spesso Clara ha di barbari supplizi, Ove ad appesa vittima lo strale Drizzano i bersaglieri, ed ottien palma Ouei che divide dalle ciglia il teschio.

Di tai supplizi un questo fora? Oh dubbio Peggior di morte! E chi alla sbigottita Dice s' uno colà de' morienti L' amato suo fratello ora non sia? Chi le dice se il passo al genitore Vietare a forza ella non debba? Ahi lassa! E se il padre trattien, non di Ioffrido, Che forse ancor sull'albero non pende, Cagionerà la morte?... Ad ogni costo Vadasi al fatal loco!

Il piè, tremando
In ciò pensare, affretta. In man la mano
Della meschina Aroldo tien. — Di gelo,
Fra sè diceva, è questa man, siccome
Quella ch'io strinsi di sua madre al letto
Öve s'estinse.

Indi il vegliardo scuote Il capo, quasi scuotere volesse Un malaugurio, e non potea. — Di morte, Figlia, i negri m'inseguon pensamenti. Abbi pietà di mia vecchiaia, e i cari Detti mi porgi che tue labbra sciorre Uniche san, quando scorato è il padre.

Nata ne' giorni di sventura, e in erma
Torce cresciuta, ove sorelle e madre
Vide spirar, sollecita a sinistri
Presentimenti schiuder l'alma, è fatto
In lei religion. Si raccapriccia
In udir che s'affaccin alla mente
Del genitore e in quest'istante i negri
Pensamenti di morte. A lui si volge,
Apre le labbra — e i consolanti detti
Ch'uniche sciorre un di sapean, non trova:
Non trova, ed ahi! la prima volta è questa
Che inobbedito di suo padre è il cenno.

- Più de' pensier miei tristi or malaugurio

M'è il tuo silenzio, ei dice.

E lo spavento

In lei crescendo, e a'rai primi del sole Splender veggendo le volanti frecce, Improvviso s'arresta. — Oh genitore! Non c'inoltriam: non odi tu le strida Degli assassini?

—Il figlio, il figlio mio

Forse a morte strascinano: affrettiamci.
— Deh, padre, ferma! a 'piedi tuoi ten prego.
Io stessa innanzi andronne, e se Ioffrido
In vita è ancor, di novo al fianco tuo
Tosto mi rendo, ma te... oh ciel! raddurre
Te vivo a casa allor io possa almeno!

— Sciagurata, che parli? Orrende cose Forse tu vedi e a me non dici. Ovvero Fra quelle voci che il mio antico orecchio Non distinte percuotono, tu scerni Voci di morte e del fratello il nome. Che vedi tu? Che al giovenil tuo orecchio Porta il tumuluoso sere d'atroce?

— Nulla, o buon padre. Ma t'arresta; pensa Che se tu, giunto appo i nemici, udissi L'orribil caso...tu m'intendi...allora Orfana forse rimarrei nel campo.

— Me perder temi, e non t'avvedi, insana, Che scellerata è tua pieta? Egli muore, E tu qui mi rattieni? Il varco sgombra, Tel comando, obbedisci.

All' inusata Ira paterna impaurissi Cara; S'alzò. Con passi rapidi il cammino Misura il cieco, e strascinata quasi La giovinetta il segue. Erasi spersa Laţiurba intanto che cingea i duo pini, E presso a questi il padre e la sorella Arrivan di 10frido. Ella più volte Erse il ciglio tremando, e insanguinate Scorse due salme, e incontanente a terra Ritrasse il guardo. E non varria sovr' esse Fiso tenerlo ad indagar; che franta Han la coppa del cranio, e dal mozzato Lor sembiante piovae cerebro e sangue.

Ma quell' orrida vista e lo spavento Forza a'ginocchi tolgonle ed al core : —Padre! dic'ella, padre! . . . E qui stramazza A' piè d' Aroldo.

E mentre ei brancolando
Col caro pegno tra le braccia fugge
D'in mezzo della via, però che udito
Brigata di cavalli ha scalpitante
Di qua dal campo alla sua volta, e ignaro

Ad un de'lati fermasi, ove un tronco D'albero sente; innanzi a lui lo stuolo Giunge de'cavalieri. Era Manfredo, Che di baroni provenzali cinto Per intenti di guerra iva il terreno Intorno visitando. Una fanciulla Scorge egli tramortita ed un vegliardo; E voltosi ad Aroldo, acerbamente Cosi gli grida: — O discortese e stolto, Perchè nel sangue d'un fellone e sotto Il patibolo tratta hai quell'afflitta, Cui togliei sensi il raccapriccio?

- Oh sire, Oh novo sire di Saluzzo! esclama L'antico cavalier, cui non intera L'aspra parola del crudel pungea, Nome ad Aroldo ancor la voce tua : Aroldo io son dalle romite torri Che si specchian nel Pellice. E l'illustre Tuo genitor te adolescente spesso Adduceva a mie sale, e co' miei figli In un calice sol beevi a mensa. Ah per memoria del tuo estinto padre Oggi pietà di me ti prenda! Il figlio Ch' unico maschio avanza a mia vecchiaia. E cadde tuo prigion, deh non rapirmi! Io non leggeri doni a te in riscatto Dal mio castel portato avea, ma iniqui Predatori per via m'hanno assalito. Alle mie braccia il caro figlio rendi. E qual tributo m' imporrai ti solvo, Pareggiasse anco de' miei campi aviti L'intero pregio.

— O sciagurato Aroldo , Di qual osi tributo or favellarmi , Se finor tutto mi negasti? È tardi.

— Tardi, o sire, non è Seguita, è vero,
Fu dal bollente figlio mio l'insegna
De' prischi Saluzzesi e di Tommaso,
E la vittoria a tua prorodezza arride.

Ma tu il fervido oprar del giovinetto Dona pietosamente al supplicante Suo genitor che in venti pugne il sangue Versò nel nobil padre tuo, quand'esso

Con tanta gloria signoria qui tenne.

— Étardi, o vecchio, e duolmene. In te accogli
Tutta la forza ond' è capace il core
D' un cavalier. Sorra quel legno pende

D'un cavalier. Sorra quel legno pend Un trafitto cui grazia altra non posso Conceder più che di ritorlo ai corvi, E consentirgli de'suoi cari il piano.

Disse, e.accennando che una guardia il morto Dalla croce calasse e all'infelice Lo rimettesse, cogli sproni un tocco Diede al cavallo e col suo stuol disparve.

Clara i sensi racquista, e oh di dolore
Qual novo orrendo palpito! Era dunque
Il fratel suo quel miserando ucciso!
Eccolo tolto dal funesto legno;
Ed ella il raffigura a cicatrici
Che sul petto ei portava. Oh come il vecchio
E l'angosciata giovin su quel corpo
S'abbandonan piangendo! Ella in lino
L'infranta testa piamente avvolge,
E chiede aiuto ai viandanti. A dolce
Carità si commove una famiglia
Di Saluzzesi agricoltori, e dato
Viene un carro con bovi, onde al lontano
Castello il morto cavalier si tragga.

П.

Or da quel giorno d'ineffabil lutto Rivolgiamo la mente oltre a sei lune, E la mesta mia cantica, i solinghi Pianti dell'orbo vecchio e di sua figlia Commiserando, svolga altra vicenda.

Era una sera: alle vetuste mura Del baron s'appresenta un fuggitivo, A cui ferite e febbril sete esausta Miseramente avean la voce. Aroldo Piena di vino gli mando una coppa Con questi detti: Al focolar t'accosta Sin che apprestata sia la cena, e al sire Perdona del castel s'ei di sue stanze Non uscirà, dove cordoglio il tiene.

Clara portó que' detti, e il fuggitivo Che al maestoso inceder cavaliero Parea e mendico a' finti panni, il volto Pria si coverse, indi con pronti passi Balzar tentó fuor della soglia, a guisa Di mortal che, caduto in impensato Orribile periglio, aneli scampo. Ma nella mossa impetuosa a lui Manca il fievole spirto, e piomba a terra. Clara il soccorre, il mira, ed alla negra Ricciuta barba e al crine ella il ravvisa.

Chi era? Chi!... Manfredo! il già possente Desolator della sua patria! il ladro Che alla corona del nepote osava Stender la man sacrilega, e sul capo Inverecondo imporsela, e i diritti Calpestar più sanciti, e di Saluzzo Dirsi benefattor, serva a stranieri Brandi facendo la natia contrada!
Fortuna alfin l'abbandonò: fuggiaseo
Da compiuta sconfitta è l'empio sire,
E per sottrarsi agl'inseguenti ferri
Ei s'è imboscato in varii lochi, e ignote
Calcò deserte rupi. Indi pel sangue
Nella pugna perduto e per la rabbia
Gli s'era da brev'ora intorbidato
Si fattamente il lume del pensiero,
Che mal sapea dov' ei movesse, e giunto
Era ai campi d'Aroldo altra credendo
Sponda toccar. Qui più dal dolee tempo
D'adolescenza riportate mai
Non avea l'orme, ed alberi e tugurii
Mutato avean l'aspetto della terra.

Sol quand'ei vide Clara, appien le soglie Raffigurò d'Aroldo, e se bastata

A lui fosse la possa, ei rifuggia.

Manfredo! e senza guardie! e semivivo,
Sotto il tetto dell'uom cui trucid ato
Non in battaglia, ma in supplizi ha il figlio!
Clara il conosce, e mentre a lui gli spirti
I famigli richiamano, ella corre
Alle stanze del padre, e già già quasi
A lui così sclamava: — Esci, un prodigio
Ad ammirar del Dio delle vendette:
Sull'ossa di tuo figlio a spirar viene
Il suo assassin!

Ma in quell'istante gli occhi
Della donzella alzaronsi a parete,
Onde pendea dell'Uomo-Dio morente
Effigie veneranda, e a quella vista
L'irrompente parola in cor rattenne,
Religioso fremito la invase

Dinanzi a quell' effigie.

- Oh mio Signore!

Quai voci arcane alla tua ancella parli? Tu irreprensibil fosti e sì infelice! E a quei che t'uccidean pur perdonavi! Or chi sa? Forse il dolce mio fratello Pe' falli suoi fuor dell'eterna reggia, In carcer sotterraneo, o d'inquieti Elementi per l'alte aure ludibrio Sta an cor penando, e a liberarlo vane Fervon le preci, e in loco d'esse un atto Di virtù nostra è d'uopo! O fratel mio! Forse quest'atto or chiedi. Ah, virtú somma È il perdonar! Cert'è che in cielo entrando Tu perdonar, tu e noi, tutti dobbiamo Come a noi perdonato ha il Redentore! Ma padre è Aroldo : esser maggior potria Delle forze d'un padre il dare aita D'un caro figlio all'uccisor. La lancia Ei no giammai non bagneria nel sangue D'uom che toccò la mensa sua... Ma pure Chi può segnar dove talor trascorra Nella foga dell'ira un core offeso? Chi mi consiglia? Ah tu, gran Dio, tu solo!

Chi mi consignia? An tu, gran Dio, tu solo: Disse, e prona currossi, e lungamente Con ambascia prego. Temea d'orgoglio Esser tentata; innanzi a Dio temea Calunniar la santa alma del padre. Ma nella mente repentino un raggio Di fidanza pienissima le splende, E ratta sorge e dice: — Ah sì, fratello! Questo è il momento in che del ciel la porta A tue brame si schiude: io di tua gioia Sento il reflesso, e quella gioia è Dio! Un servo eatrava: — Damigella, o carco

D'inaudite peccata, o fuor di senno

È lo stranier. Che far dobbiam? D'Iddio Parla tra sè com' uom cui prema occulto Di vendette terribili spavento, E di qui vuol fuggir.

— Tosto bardata

Per lui sia mia cavalla.

Il servo parte
Maravigliato, ed obbedisce. Intanto
Antico armadio la fanciulla schiude,
Ed indi tratto un de' paterni manti,
Al leve suo tesor poscia s' affretta
D'auree monete, e in una borsa il pone.
Così ver l'agitato ospite mosse,

Così ver l'agitato ospite mosse, E que' doni offerendogli — D'Aroldo Questa, gli disse, è la vendetta, o sire.

Fremea la generosa in lui mirando L'uccisor di Ioffrido e il formidato Di Saluzzo oppressor, ma piamente Frenò il ribrezzo, e dal balcon la corte Del castello accennando, a lui soggiunse : — Ecco a' troi cenni un corridor : se lei

— Ecco a' tuoi cenni un corridor : se lena Ti basti, fuggi, e t'accompagni il cielo! Clara sparve, ciò detto. E l'infelice

Tiranno — Angiol! grido. — Poi diè dal core Uno scroscio di pianto. Ed allor forse Pentimento verace a lui fu strazio, Le proprie atroci colpe rammentando, E rammentando il giovine loffrido, E quel misero cieco che appoggiato Ad un alber credeasi, e gli grondava Soyra la testa, ahi, di suo figlio il sangue!

Frettoloso Manfredo i doni tolse; L'inaudita pietà benedicendo, D'Aroldo cinse su le spalle il manto, E quindi a pochi tratti il vide Clara Dalla fenestra, che, al cortil venuto, Con sembiante commosso intorno intorno Iva gli occhi volgendo, e verso il cielo. In atto di preghiera ergea le mani, Poi le briglie toccava ed era in sella.

Fermato ivi un istante, ad alta voce Mise queste parole : - Aroldo! Aroldo! Tu sol Manfredo hai vinto. Io del perduto Seggio e de' vituperi onde vo sazio. Consolarmi potrò; non potrò mai Consolarmi d'aver tua nobil alma Col più truce rigore insanguinata. Udi il vecchio baron quel forte grido,

E balzo dalla seggiola esclamando: - Figlia! il nemico nostro! il maledetto

Uccisor di Ioffrido!

E sul rugoso Pallido volto del canuto il foco S'accese del furore. A' piedi suoi Clara gettasi allora, e gli palesa Ciò che d'oprar le ispirò Iddio.

- No. Iddio Questo non t'ispirò! prorompe Aroldo; Manfredo è un empio! ei di dominio sete Portò infernal su queste invase terre, Che al suo nepote, a lui sovrano, tolse! Infame della patria e del suo prence Manfredo è traditor. Per sollevarsi Sulla sede non sua, trasse alleati E Provenzali e Calabri e venduti Guelfi di tutta Italia allo sterminio De' nostri feudi e delle nostre plebi, E inceneri Saluzzo! . . . e il figlio mio, Il figlio mio su scellerata croce' A' carnefici suoi diede bersaglio!

Lunga e tremenda di rammarco e d'ira Fu l'eloquenza dell'antico. A lui Clara abbracciava le ginocchia, e santi Detti porgea con supplice dolcezza:

— Le iniquità punir sol puote Iddio; Noi non possiam sul misero fuggiasco Punirle coll' acciar: solo a punirle Una guisa n' è data, ed è il perdono. Càlmati, o genitor; pensa che o degno Per penitenza diverra Manfredo, O, rimanendo iniquo, a lui carboni Saranno inestinguibili sul core; Giusta il dir dell' Appostolo, i rimorsi E fra l'alme perverse il danno eterno. A Dio il giudicio! a noi l'umil dolore, E il benefico palpito e l' eccesso Della pietà non sol sugl'innocenti, Ma pur sui rei, perocche tutti d'uopo Del perdono di Dio morendo avremo!

— Oh mia figliuola! sclama alfine Aroldo, Ti benedico; santamente oprasti!

L'alza, al petto la stringe, e lagrimando Mercè le rende che alla prova il senno D'esacerbato padre ella non mise.

Un di alle torri del baron fu visto Giungere di Manfredo un messaggero Da lontana contrada, e apportatore Venia di ricchi doni. Eran tre lune Che pace avean l'ossa d'Aroldo, e muto Era il castello, ed in vicino chiostro Cinta di sacre lane, i dolci salmi L'orfana, per la cara alma del padre E del fratel, tutte le notti ergea.

# ROCCELLO.

CANTICA.

M' era sembrato si potesse fare una specie di romanzo in due o tre volumi, dipingendo un generoso cavaliero italiano del secolo decimoquarto, il quale visitasse una dopo l' altra le varie dominazioni in cui stava divisa la nostra penisola, e così si disingannasse di molti sogni. Provatomi a tal lavoro, incontrai troppi scogli, stante l' obbligo che ha di svolgere con minutezza molti argomenti chi assume lunga prosa relativa a punti storici. Convertendo il soggetto in cantica, tutti i quadri si sono impiccioliti; ma forse così il lettore non avendo tempo d'annoiarsi, potrà meglio afferrarne le armonie morali.

Ogni cosa veduta dal mio Roccello nella Italia de' suoi tempi è esattamente storica.

#### ROCCELLO.

Nec memor eris iniuriæ civium tuorum (Levit. 19, 18,)

Он sospirato d'indulgenza alterna Malagevol ritorno, allor che fiamma Di discordia civil tocche ha l'irose Schiatte de' forti! Nè bastò la fuga Delle guelfe di Napoli bandiere E del lor collegato empio Manfredo A raddur tosto pe' Saluzzii lidi L'armonia del perdono e delle paci. Aperti scherni ed avventate punte Di calunnia secreta e più crudele Affliggean le famiglie, e singolari Ne seguiano certami e violenti Scoppi a vendette. Il buon Roccel, perduti Ambo i vecchi parenti, e contristato Dallo spettacol di cotanti sdegni, Caduta in troppe a lui sembro bassezze La stirpe umana entro la patria terra. Di Milan sorrideagli e de' Visconti La rimembranza, ed a Milan s'avvia

Di Milan sorrideagli e de' Visconti La rimembranza, ed a Milan s'avvia Vagheggiando col fervido pensiero I costumi leali e generosi Della città lombarda. —Oh dell'estinta Mia genitrice amata culla! Oh pie Torri de'suoi congiunti! Oh come tutta Combacian quest'amante anima i fatti De' cavalieri che in Milano io vidi! Las' albergo pur v' hanno alcuni indegni , I degnissimi abbondano : la i cuori Intemerati a cuori intemerati Unir si ponno e confortarsi. Un tempo Anco Saluzzo e lesue valli amene Eran cosi; mietute la cruda guerra Le magnanime vite, e brulicante Vil di rettili resta oggisemenza.

Scotea le spalle il suo scudier Gilnero Dietro a lui cavalcando: — Illustre sire, Trista per ogni dove è l'agitata De'mortali progenie, e sol da lunge Sfavillan di virtù le stranie rive.

— Gilner, tu ignori l'età nostra : eccelse Speranze arridon per più genti, e il loco Onde arridono più, certo è Milano. Grandi cose avverran : d'uopo il mio core Ha di batter fra giusti e fra gagliardi.

- Signor, di giusti e di gagliardi copia Non nutre alcun terren.

— Grandi ti dico
Avverran cose in questo secol. Rozza,
Ignara del presente e del futuro
È la nostra Saluzzo; io nella sede
Degli operanti e de' veggenti spirti
Nato a viver mi sento.

-Udite, o sire.

E Gilner tacea; ma affettuose Occhiate indietro qua e là gettava Ai Salluzzesi campanili, ai poggi Che dalle mura estendosi con tanta Varietà e vaghezza di contorni

- Taci.

Per le verdi convalli, ed agli acuti Gioghi che più remote alzan le teste Coronate di neve. A quell' aspetto Sin da' prim' anni a lui si caro, il mesto Scudier sospira e brontola : - Contrade Si cerchin pur simili a questa! Il mondo Alguanto anch' io stolidamente ho corso : V' è un sol Monviso sulla terra, un solo Gruppo di monti come quello, un solo Pian che s'agguagli di Saluzzo al piano. Su via, vediam quel de' Lombardi. Un tempo So che di maestose ombre penuria Patia pe' molli prati, e su quel guazzo Giacean fetide nebbie. Or sarà, certo, Ricco di piante al par di questo, e scarso Di pantani e di febbri; e trasportate Le bige nebbie si saranno oltr' Alpe.

— Gilner, non adirarmi: e quando cieco Ti parvi di mia patria alla bellezza? Non questa fuggo, ma color che iniquo Su terra si gentil traggon respiro.

Brontolava sovente il buon seguace ,
E gemiti mandava , e sovra gli occhi
Talor di furto colla destra il pianto
Mal compresso tergeva ; e se Roccello
Vedea quel pianto, commoveasi anch' esso
Ma celava del dolce animo i sensi ,
E si fea beffe di Gilner. — Cinquanta
Anni , e sei debol come donna!

A mia terra non son, dicea con ira Il rozzo Saluzzese: amo ed onoro Tutte le sponde sue, tutti i suoi rivi, Perchè infinita all'alma mia recaro Per molt'anni letizia! Un Saluzzese Che s' innamori di straniere spiagge, Sire, oltre voi, lo cercherete indarno.

In tali avvicendati impeti il suolo Di Piemonte magnifico varcaro I duo peregrinanti, nella Insubre Signoria de' Visconti eccoli alfine.

Bello l'aspetto della reggia altera Ove rinnovellato han de' Lombardi La monarchia i Visconti, esterminando La invecchiata repubblica! E del forte Imperante Luchin bella col saggio Fratel Giovanni l'armonia perpetua, Mentre Giovanni dall' Olona il lituo Stendeva episcopal per così vasta Region cisalpina! Ambo i fratelli Sprona eccelso desio: giustizia, freno Alle gare de' grandi e alle plebee, Accrecimento di virtù guerriera, Civil, religiosa. Ogni sublime Italo ingegno è loro amico : il sommo Petrarca istesso ad Avignone omai Vuol Milano anteporre. Oh bella, oh piena Di nobili destini una contrada Signoreggiata da potente senno, Il qual sue lance dilatando astringe Popoletti ad unirsi, e così sempre Prosperità, studi e fortezza aumenta!

In tal guisa Roccel solea dapprima
In Milano esclamare. Esilarati
Venian gli spirti suoi dalle splendenti
Feste del prence in Lombardia primiero,
Che a lui dal seggio sorridea, siccome
A tutti sorridea gli ospiti illustri,
Anelando in occulto alle sue mire
Ambiziose partigiani farli.

E ricolmo di grazie iva Roccello
Dalla moglie del prence incantatrice,
Isabella del Fiesco, emula a grandi
Regine della terra in gemme ed auro
E di corte eleganza e di conviti.
Tali accoglienze un fascino alla mente
Poser del saluzzese ospite, a segno
Che men trista gli parve una sciagura,
Il non trovar tra' Milanesi amati
Alcuni volti consanguinei. Morte
Ed esilio colpite avean più teste
Ne' giorni infausti in che Luchino ad uno
De' suoi proprii fratelli, al bellicoso
Marco, troncò le trame e in un la vita.

Roccel creder non può che nell'orrenda Storia del fratricidio il gran Visconte Da tiranno operasse. Odo assai bocche Giustificarlo ed attestar che il sire Dannò, costretto da giustizia e rischio, L' empio fratello, e in condanuarlo pianse.

Sol dopo trenta giorni al buon Gilnero Badò Roccello alquanto. — Il cor, signore, Quei gli dicea, voi nella reggia aprite Alle voci di tali infra i Lombardi, Cui prodiga Luchino ogni onoranza: Io parlo al popol. Di Luchino il regno Regno è di frodi.e sangue. Il trucidato Marco avea queste colpe: alti pensieri Pel comun bene e invitta spada e senno. Tolta la vita all' innocente prode, Vite molt' altre caddero. Il terrore Per le vie di Milan muto passeggia, E questa in ogni dove or celebrata Prosperità, è menzogna. A signoria Dritti non ha Luchino, e dove manca

La possanza de' dritti, usasi il ferro. - Fole, Gilnero mio.

-Fole? E l'indegna

Di Luchino alleanza oggi'col rio Filippin de'Gonzaghi, uom che fregiato Della corona mantovana obblia Ogni fè signorile, e omai s'agguaglia Con sue perfidie ai masnadier più vili? Udiste pur di Filippin l'infame Sovr' Obizzo degli Esti tradimento, Promettendogli il passo, e su lui quindi Con oste scellerata prorompendo Che fe' de' pellegrini ampio macello? Vero, inaudito, orribile misfatto

Mentovava Gilner, e collegato Col truce sire infatti era il Visconte.

- Taci, dicea Roccello al temerario Ragionator. Ma breve tempo quegli Ammutolisce e a mormorar ripiglia :

- Luchino un grande cavalier? Luchino Degno di regio serto? Il salvatore Ei dell'itale glorie? Alma villana Mascherata da re! Col fratricidio Non si pianta un impero a' di cristiani. Indarno ei rapinava una dop'altra Città qui intorno tante, e si curvaro Alla vipera alzata in sanguinosi Stendardi Alba, Cherasco, Asti, Alessandria, E intero omai s'arroga egli il Piemonte. Gloria oggidi al ladrone, e doman forse La fune al collo! Eroe lo chiaman oggi; Doman da quei che gli movean più laudi, Si scaglierà sulla sua tomba oltraggio!

- Taci! era il grido di Roccello ancora. Ma ruminava ei di Gilnero i motti,

E scrutando iva poscia altri pensanti; E a poco a poco discopria infelice La città Milanese, e fremebonda Di rancori indelebili e di trame. Vide egli stesso di Luchin nel tetto Paure e inimicizie ed immolate Nobilissime fronti; e vide il sommo Vate Petrarca abbreviar l'ospizio Largito a lui dal protettor Visconte; E dalle labbra di quel sommo intese Questo secreto, spaventevol detto: - Qui sovrasta ogni di spada o veleno! La bellissima Ligure Isabella, De' Milanesi ammaliante donna, Al Veneto san Marco un voto sciorre A que'tempi volea. Glielo consente Il signor suo. Con sontuosa, immensa Di liete dame e lieti cavalieri Cavalcante brigata ella al devoto Viaggio move'. Italia mai non ebbe Lusso più vago di monili e insegne E vesti ed armi e splendidi corsieri,

Men da rammarchi e tirannia infestati.

— Nasconder non tel vo, fido Gilnero:

Con letizia abbandono or quelle mura

Che più non son la mia gentil Milano

Degli anni, quando tanti avea

La gentitrice mia concittadini

Ed arpe e trombe e canti. Anco Roccello Quelle pompe segui, vago ad un tempo Di visitar la veneta laguna, Ed ansio nel cor suo di trarsi a lochi

<sup>&#</sup>x27; Vedi il libro del Santarosa, intitolato Scene istoriche del Medio Evo.

A lei pari in contento e cortesia.
Spenti sono i migliori, e succeduta
E qui razza di mesti e di discordi
Ch'ogni di più contristeriami. Or voglio
Questa regal magnificente corsa
Assaporar per via; fermo in Vinegia
Prendere ostello intendo poi : Vinegia,
La città senza esempio! il più bel frutto
Dell'italica mente! il seggio dove
La maestà si ricovrò latina!
Barbara cosa è tutto il resto : i soli
Veneti han leggi e libertà e senato
Come i prischi Romani, e ad emularli
Chiamati son per l'universa terra.

Vedrem, dicea Gilner, vedrem codesta Città di fetid acque e di palagi Piantati nella melma! E veneranda Nazion certo ne parrà una ciurma Di possenti pirati, usi a galere E traffichi e saccheggi, ingentilita Men fra cristiani che fra turchi e mori!

Ma giunsero a Verona, e qui la moglie Del temuto Luchin maravigliose Accoglienze gioconde ebbe dai duo Scaligeri fratelli ivi regnanti, Mastino e Alberto: illustre coppia e forte D'unanimi signori; anch'essi audaci In desiderio di supremo impero.

Il saluzzese cavalier si piacque Su' bei liti dell' Adige, e più lieta D' ogni altra corte or giudicando questa, Disse a Gilner: — Se poi Vinegia a noi Stanza grata non fosse, io, vedi, ho fermo Di trarmi a queste sponde. Il sai, prosapia È d'eroi la Scaligera, e la insidia Qui della serpe Viscontèa non cova. Dante Alighier, quel lume delle genti Che passato e presente e avvenir seppe, Com'esul fu dalla sua ingrata terra Qui portò i passi, ed altre itale reggie Non onorò si lungamente. È fama Che l'ispirato ingegno presagisse A questa prode ca sa alte fortune. In Mastinoed Alberto io veramente D'anime grandi e voci e modi scerno.

— Signor, non volge lungo tempo, il guardo Accarezzante e astuto del Visconte Appariavi innocenza di colomba.

- Taci!

— Que' nomi di Mastino e Cane Che di Verona usano i prenci, un segno Mi par di minacciosa indol cagnesca, Più che di santa carità e di pace.

Proseguiro il viaggio, e finalmente Videro la laguna e di san Marco Le mura incomparabili. Il superbo Doge e il Senato e innumerevol folla D'uomini e donne illustri a Dea simile Tenner la bella di Milan signora, E d'onoranze pie la inebbriaro.

Fulgeano i giorni dell'Ascensa e il ricco Sfoggio di tutte merci e tutti giochi, E in Vinegia fervea gente di cento Itale spiagge e greche e saracine; E il portentoso Bucentor dai mille Remi indorati recò il doge in trono Sulle sparse di fiori onde spumanti, Ed allor dalle dita il doge trasse L'anel, gettollo, e si sposò col mare. Più d'Isabella forse inebbriato Da si vaghi spettacoli era il core Immaginoso di Rocello. — Oh primo Popolo di quest' orbe! Oh manifeste Testimonianze d'opulenza e regno Che crebbe e cresce e crescerà! Oh ridenti E colte labbra anco del volgo! Oh dolce D'amor linguaggio e d'intima blandizie Costringente a fiducia! Oh maga stirpe Che da pantani eleva case e templi, E miete palme, e serto a serto aggiunge! Qui respirar vogl'io; qui mi vo scerre Gentil compagna, e padre esser di prole Cui toccar possa virtu chiara e gloria.

Brontolava Gilner, ma—Taci! taci! Gridò con più vigor l'acceso sire; Veneto voglio farmi, allo stendardo Sacrar della repubblica il mio brando, Mescer di prode Saluzzese il nome Ad immortali Adriaci nomi. In guerra Sta Vinegia co' Dàlmati: sottrate Al cenno suo di Zara son le torri, Per impulso degli Ungheri; ma il forte Leon non perde sue conquiste mai.

Giò meditava il cavaliero, e intanto Fama gli arriva di severe, atroci Opre de 'reggitori. E Zara ed altre Città soggette fremono di leggi E di capricci d'avidi mercanti Fattisi quasi prenci. Entro la stessa Celebrata laguna, appo quel vampo Di libertà ed riso e di saggezza, S'odon sommessamente acerbe storie Di tribunal secreto e di profonde Fosse per vivi seppelliti, a piedi

Della reggia de'dogi; e su tal reggia. Mentovavansi bolge arse dal sole Sotto infocati piombi, e là espiati Venian da illustri vittime delitti Che il volgo mal sapea, che il volgo in dubbio Osava por. Malediche, oltrespinte Eran tai voci del terrore, e niuno Forse dalla repubblica iva tolto Dal dolce liber'aer, se d'esecrandi Fatti non reo. Ma all'alma di Roccello Que' vivi seppelliti e quelle bolge Che son corona a tal palagio, un sogno Angoscioso divennero. Imprudenti Quesiti usò su quelle storie, ed ecco Farglisi incontro, un di, cortese fante De' vigili patrizi imperadori, Il qual l'avverte pronta esser la nave, E l'affretta a salirvi, e gli pronuncia, Sotto pena di scure, eterno bando.

Non è a ridirsi il sogghignare amaro Del fremente Gilner. Giunti alla riva, E risaliti sull'arcion, guardossi Intorno intorno lo scudier, poi volto Ver la città dell'acque, alzò la destra, E a mezza voce fulminò parole Di malediziou. Non l'interruppe Con dirgli « Taci » in sulle prime il sire, Ma diessi poscia ad acquetarlo.

– Eh via!

Non t'infiammar con tal corruccio il sangue. Tedio noi già prendea di quelle meste Gondole e de'canali impegolati, E i piedi nostri e de'corsier le zampe Nascean per batter sul terren le impronte. —M'era dolce, o signor, che di quel lezzo Ci traessimo alfin, ma volontarii, Non come coppia di birboni espulsi! Ed espulsi da chi? Da insolentita Di possenti usurai turba corsara!

— Oibò, Gilner! qualche rigor molesto Ponno i Veneti oprar, ne però cessa Delle lor leggi il venerevol lustro: Fu colpa mia; chè di maggiore ossequio Era a tai leggi debitor. Creduto M' hanno nimico, e pur, tu vedi, in ceppi Non siam ne' pozzi o nell'aeree buche.

- Meglio infatti così! sclamò Gilnero ;

Ma dove andiam?

— Mel chiedi? Al mio nota Città non è che in leggiadria e costumi Cavallereschi aguaglisi a Verona: Da lei scostarmi io non doveva; e l'orme Sacre di Dante ivi mi legan.

Che qua e là, come le nostre, erranti Vagasser l'orme di quel vate, ognora Fiori di senno e carità cercando, Ed abbrancando non que' fior, ma spine E morte frasche e laidi insetti e rospi. Ma l'esul Fiorentin dritto al compianto Avea d'ogni gentil, chiuse dall'arme Veggendosi le valli, ove ne' campi Degli avi suoi vissuto fora, amando Se non tutti i mortali, almen taluno De' servi e cani delle sue pareti. Noi, sir, compianto non mertiam, fuggendo Senza esilio que' lochi ove la polve De' padri nostri giace, ove ogni zolla Rammenta di que' padri angosce o gioie Ad essi sacre, e non men sacre ai figli.

— Taci! disse Roccello. Ed ambidue S'asciugaron le ciglia.

Entro il regnetto
Della prosapia da Carrara i passi
Misero i viaggianti, ed ivi i dotti
Portici Padovani appena tocchi
Venner dal cavaliero, a questo un fante
Cortese come il Veneto affacciossi.

— Illustre sir, picciolo prence è il nostro, E l'ira di san Marco evitar debbe: A voi di là bandito i Padovani

Dar non possono ospizio : uscir vi piaccia.
Sulle cavalcature i Saluzzesi
Risaliron mirandosi, e Gilnero
Vermiglia come brage avea la faccia.
— Spero, disse a Roccel, che da ogni lido

Sarem cacciati come ladri, e grazia Poca non fia se n'è sparmiato il laccio.

Ma novamente in breve eccoli a riva Stanziati dell'Adige, il fremente Gilnero shadigliando, e il lieto sire Gioie di cavalieri assaporando Ora a torneamenti, or a pompose Sere di corte, ove su nobili arpe La scaligera gloria i trovadori Su tutte glorie esaltano, e obbliato Non è l'ospizio e l'amista che v'ebbe Il ramingo signor de' patrii canti.

Ma dopo il giro di due lune, oppressi Cittadini conobbe il Saluzzese, Che si dolean secretamente: il tempo Esser dicean per sempre estinto, in cui Davver fioria Verona, uomini insigni Recando in seggio. Or tralignato il seme Stimavan de'lor prenci. Or su Verona Primeggiante vedean di giorno in giorno Vieppiù Milano ; or non fulgea più raggio Di grandezza ai nepoti; ora infamato Iva il nome scaligero da paci Ed alleanze instabili e bugiarde, E pazze guerre e di giustizia spregio.

S'attristava Roccel considerando
Come per ogni umana gente, accanto
A superbe allegrezze e a larghi incensi
Tributati al natio suolo beato,
Ferva di sconsolate alme il dolore,
Ch'ivi non veggion fuorchè fango ed onta.
—Dunque, eidicea (non a Gilner, ma chiuso

Entro se stesso), a che vogl' io contrade Trovar migliori di Saluzzo? Inferma L'umana razza non è tutta al pari? Vana apparenza ognor non sono il lustro E l'albagia de' più cospicui lidi? Vana apparenza non è tutto, i retti Pensieri tranne e le magnanim' opre?

Meditava ei così, ma fantasie Più splendide e men vere indi volgea, Che bello il secol gli pingeano, e bello Il vincolarsi all'inclito destino De prenci più operosi e più possenti : Alte dal secol suo cose aspettava, E da. Verona or presagiane il cenno.

Del bando a lui da Veneti scagliato Voce traspira intanto, e da maligni O sospettosi inventansi novelle Sulla cagion del fatto. Ei di Luchino Viene estimato esploratore astuto, E cessano per lui gli accoglimenti Nelle sale de' sommi ed il sorriso Delle dame scaligere. Egli espulso Per comando non vien , ma dai serrati Cuori si scosta disdegnoso e parte. Invan Gilnero, il curioso adunco Naso arricciando, investigar tentava Dal taciturno signor suo le cause Del pronto dipartir. — M'era avvezzato, Sire, a quelle bell'onde, a que'bei colli, A quel sublime anfiteatro, a quella Cavalleresca, franca indol soave Della incorrotta Veronese stirpe. E da lei ci togliam? Sire, io non penso Che pur qui v'abbian detto: « Ite in mal'ora. »

—Temerario! —Ma dunque...

-Ognor vaghezza

Di Fiorenza ebbi, e visitarla or voglio, E so ch'ella Verona in pregio vince.

— Bel pregio, parmi, esser madrigna atroce A quel re de'poeti, onde cotanto Italia e tutta umanità s'onora!

— Dell' Alighieri a' tempi incrudeliva Parte malvagia entro Fiorenza; or pio Vi campeggia stendardo, e all' Alighieri Culto, siccome a patrio angiol, si rende. Mossi i duo Saluzzesi ecco alla volta

Delle tosche amenissime colline, E toccan pria le fertili campagne Dell' Abdüano, e non si ferman, tanta Ira colà nutrono i petti al nome Di Filippin di Mantova tiranno; E varcan per Ferrara, egregia sede D'Obizzo Estense, ma laddove il ferro Sempre sovrasta del vicin Gonzaga E del Visconte, e queta alba non sorge; E varcan per Bologna, ove l'acciaro Stendon robusti i Pepoli, ma dove Da'nemici de'Pepoli ogni notte S'alza tumulto, e pallidi il mattino I passegger pacifici bagnate Veggion di sangue cittadin le vie, Od appesi alle forche i ribellanti.

- Salve. Fiorenza! un di sclamò Roccello Con ardente esultanza, allor che alfine Vide sulla pendice i generosi Tetti della repubblica più ardita Che in cor d'Italia splenda. A te serbata Di tutta Etruria è signoria secura, Dacchè il ciel maledetta ha l'esecranda Torre di Pisa, ove perian di fame I figli d' Ugolin : Pisa, già donna Di tanti mari e terre, oggi da guelfi E ghibellini lacera e da nuovi Ospiti protettori ogni di spoglia. Salve . o patria di vati e di guerrieri , Che non han pari altrove! Oh, finalmente Avrà qui posa il mio agitato spirto, Avido d'alti fatti e di verace Gara per dritti e libertà ed onore!

—Ma, parmi, o sir, che, non ha molto, un grido Universal vilissima chiamasse Questa prosapia di toscani eroi, Gurva a lambir d'un cavalier francese L'orme sanguigne.

— Oibò, Gilnero! Il tristo Gualtier duca d'Atene avea stolta Sua gallica arroganza ivi recato, Soggiogarli sperando; e più rifulse Di Fiorenza il valor! più la concordia Contro a straniere tirannie! Di laude Più che mai degna è questa illustre terra. Così in Fiorenza entrarono, e tre giorni Roccel d'amor s'inebbriò e d'ossequio Per quelle mura, per quel ciel, per quelle Argute faccie, per quel dolce vezzo D' un idioma che le grazie vince Pur de' veneti suoni, e per palagi E chiese e monumenti, ove di grandi Anime tante la memoria vive : E d'amore e d'ossequio inebbriossi Per le repubblicane alto-sonanti Paterne leggi, onde con bello orgoglio Favellava ne trivii anco l'artiero.

Volgea la terza notte, i Saluzzesi Desta ad un tratto un rombo, ed era a guisa Di nembo e terremoto. Ed ecco rugge Di strida l'aura, e splendono attraverso La fenestra giganti orrende fiamme Divoratrici di civili alberghi. S'alza Roccel, s'alza Gilnero : ascolto Porgono all'empie voci, e gridar morte Odono a' guelfi e morte a' ghibellini, E viva i buoni popolani, e viva Le patrizie famiglie! Intanto ferve Carnificina sino all' alba, e poscia Ecco feste e clamori di vittoria, Ed a suono di trombe un proclamarsi Felicità, cui mischiasi condanna Di scure o strozzamento a'reggitori Che regnavano ier, se alcun di loro Fia che al notturno scempio anco sorviva; Ed insiem si proclama uno stupendo Magistrato di plebe imperadrice, Tutto saggezza e libertà e confische, E carità di patria e manigoldi. In tal trionfo di giustizia e senno

Roccello e lo scudier venner percossi E ingiuriati e rapinati, e a stento Salvo recàr lunge dall' Arno il capo.

Frenar Gilnero or chi potea? — Villana Di beccai libertà! sozza di schiavi Sollevati repubblica! Ed è questa Dell'itale divine arti la terra? La degna patria d'Alighier? la gente Che se vivo il danno, morto l'adora? Oh! nella schietta saluzzese lingua, Razza di!...

— Taci; andiamo. Oggi qui palma Pur troppo han colto i rei. Se piace a Dio, Roma ci appagherà.

- Roma? Neppure Il Padre Santo più v alberga!

Trapiantavan la sede in Avignone, Ma al Tebro, il sai, riede Clemente alfine.

— Quando vedrollo, il crederò : promesso Da molt' anni è il ritorno; ad impedirlo Troppi s' adopran fra romani istessi.
Lasciamo, o sire, i vani sogni. Il mondo S' approssima al suo fin, tutto è rapina, Fraude, e resia, bestemmia; e più si muta, Più si peggiora. Un angolo men tristo In quest' ampia penisola rimane
All'alme generose, ed è Saluzzo:
Colà si nasce ancor come nasceste,
Come nacqui io: garrula gente, ardita,
Prona ad afferrar brandi e a menar busse,
Ma larga di compianti e di perdoni.

Rivolto a Roma, non bado Roccello Al consiglier che lo seguia cruccioso; E più cruccioso, imperocche per via Cose orrende s'udian dell'empia stirpe Onde in Ravenna uscita era Francesca, La trucidata in Rimini infelice.

Regnava Ostasio, e morto questo, il serto E i mutui di s'insidiaro i figli Con nere trame, ed un de' tre sgabello Fece a sua gloria i duo fratelli in ferri.

Odono i viatori anco tragedie De' Malatesti a Rimini imperanti, E de' tiranni di Forli Ordelaffi, E de' Trinci in Foligno, e delle venti Schiatte di masnadieri insignoriti Di Romagna e di Marca e dell' antico Patrimonio di Pier. Mille fiate Più di pria sanguinose eran le genti Di quel latino suol, dacchè lontana La tiara gemea quasi captiva.

Sconfortato Roccel da tante voci Di sciagure e di colpe, arrivò un giorno Alle sette colline, e messe appena Nella sacra città l'umili piante, Andò ne' templi a lagrimar. Chi puote Non lagrimar mirando Roma e tali Di sua crollata possa orme famose. Ed orme d'i miracoli e martiri, E pur troppo fra i santi anco frammiste Alme d'Iscarioti e di perenni Del Figliuolo di Dio crocefissori!

E assai giorni Roccello e il suo scudiero, Le romane basiliche ammirando E le mille ruine e le vetuste Effigie e le colonne e gli obelischi, Alternar gioia e lutto ed ira e scherno E penitenza e preci, ogni pensiero Della terra obbliando oltre a pensieri Che in lor destava la città reina, Afflitta sì, ma ognor reina al mondo Per memorie e speranze e immortal ara.

A far vieppiu maravigliosa e grande La città de portenti, ecco a tai giorni Sorger Cola di Rienzo, uom che insanito Pareva e saggio, e invaso da potenza Non si sapea se inferna o celestiale.

Abbietto di prosapia, alto d'ardire, Vissuto in gravi studii, amico a'sommi Di dottrina e di cor, predicò, volle Che da Avignon la Pontificia Sede Sul Tevere tornasse, e poichè udita Non fu sua voce, sguäinò la spada, Quasi guerrier profeta, e intitolosi Tribuno e sire e correttor dell'orbe.

Tal fu l'audace senno o gl'incantesmi Del plebeo fatto eroe, che al suo comando Patrizi e popol si curvaro, e plausi Ebbe da re lontani, e il suo stendardo Parve a Petrarca stesso il destinato Per ristaurar giustizia e fede e pace.

Ratto elevossi e ratto cadde, e ratto S' elevò ancon l'incompressibil forto.
Adorato e imprecato. On quante in esso L'alma fidente di Roccel sognava Forze divine! Or nella vera patria Ei si credea de' generosi, e patria A se medesmo Roma indi eleggea! Sublimi, eterne gli parean le leggi Di quel re popolano: alme d'eroi Pareangli tutti, e sommi ed imi, in Roma. E che a Roccello non parea?... Gilnero Zu folava fremendo e intercalando:
— Cola di Rienzo il tavernar! costui

Aver senno da Cesari! Albagia D'uom che impazzi su que' vetusti libri Di cui la gente il dice dotto, e breve Reca stupor! ne ghignerem dimane.

E la dimane da Gilner predetta
Spuntò non tarda. Il dotto imbaldanzito
Sol ne' volumi conoscea la grande
Arte del regno, e in suoi pensier foggiava
Uomini antichi, ed ignorava il core
De' respiranti, e gioco alto imprendea
Da giocator frenetico. Trasparve
Tra' suoi lampi d' ingegno al mobil volgo
La stoltezza di Cola, e fin que'lampi
Gli si negaro, e l'appellar buffone,
E riser di sue leggi e dalle spalle
Strappargli voller di tribuno il manto,
Ed ei chiamò i suoi fidi alla battaglia,
E quei che fidi ei riputava, il ferro
Volser sull' idol toro e il laceraro!

In quella orrenda civil pugna, il folle Parteggiar di Roccel per l'assalito L'espose a risse ed a coltelli. A stento Si strascinò ferito alle ospitali Soglie d'un chiostro, e le pietose cure Di Gilnero e de frati il serbàr vivo.

Il magnanimo infermo cavaliero Più di e più notti deliro, imprecando I nemici di Cola e Cola istesso, E le promesse e le speranze e l'ire Del suo secol maligno, e ciascheduna Delle da lui percorse itale spiagge.

Gilner l'interrompea : — Saluzzo in vero Non è paese come questi, e vale Tutte le Rome della terra : ad ogni Paio di birbi abbiam cinquanta onesti! Ad ogni donna vil, cento zitelle E cento mogli che son perle! Andate Dove volete, una Saluzzo è sola!

L'infermo cavalier ne'suoi delirii
Tai di Gilnero udendo amate voci,
Non discernea chi il parlator si fosse,
E a lui diceva: — Oh! chi se'tu, cortese
Venerando filosofo, che alfine
Sveli al mio indagatore, avido spirto
La contrada cui tende ogni mia brama,
La contrada de'buoni?

— Io son Gilnero.

E a Dio piacesse ch' io vi fossi ognora Sembrato un venerando! Io vi consiglio Di risanar dalle ferite e in uno Dalle vostre follie. Cercando eroi Si trovan coltellate, e si consuma Inutilmente sanità e denaro.

- Dunque?

- A Saluzzo tornerem.

-- No : vista

Non ho Napoli ancor, la fortunata Monarchia di Giovanna : ah troppo dure Son le maschie superbe anime, e solo Dove bella Reina un popol regge, Imperar ponno amore e pace e gloria.

Ito a Napoli fora il cavaliero,
Ma mentre ei stava risanando, crebbe
Contro Giovanna in tutta Italia il grido,
Aver dessa aguzzato i brandi infami
Che la francia rell' abborrito sposo,
Ed esser già del novo sposo stanca,
Ed avvilirsi in empi amori, e tutto
Esser rivolte ed omicidii il regno
Ed alterite vendette e sacrilegio.

- Dunque? ridisse al buon Gilner.

-Saluzzo!

Ripigliò questi.

E uscirono del chiostro, Mercè rendendo alla ospital famiglia De' fraticelli. E uscirono di Roma. E verso le dilette Alpi lontane Venner ricavalcando. Ardui perigli Incontran mille, ma le sponde un giorno Ritoccan del Piemonte, e omai vicina La maestà riveggion del Monviso, E le pendici amene, innamoranti Del marchesato. Oh grande, oh incomparata Gioia a chi mosse ramingando in cerca D'egregi umani e di felici terre, Ed incontrò per ogni dove umani Da colpa travagliati e da sventura, E ritornando alle natie convalli Gli amici primi si ricorda, e i fatti Gloriosi degli avi e l'indol cara Della fraterna stirpe! Invaso il seno Da quella nova gioia avea Roccello, Nè il suo Gilner con palpiti men dolci Salutava l'Eridano ed i poggi Di Taurino eleganti e la pianura D'arbori e prati e campi e ruscei vaga, E i monti di Saluzzo, e finalmente Saluzzo istessa.

—Ah vi siam giunti! esclama
Quegli e questi a vicenda; e il cavaliero,
Fervido sempre, altissime, abbondanti
Mette dal cor voci di laude al loco,
Al principe, alle leggi, a' consanguinei,
Al volgo, agli usi, alla favella, a tutto.
— Temprate il foco del contento, o sire,

Dice il savio Gilner: senza magagne Non evvi terra, ed ha le sue pur questa. Ma poichè pieno è di magagne il mondo, Indulgete de vostri avi alla terra Più che ad ogni altra, e piamente a lei Sacrate il senno ed i tesori e il brando.

# LA MORTE DI DANTE.

CANTICA.

Non ho mai capito in qual modo Dante, perch'egli fra i magnanimi suoi versi ne ha alcuni
iratissimi di varii generi, sia potuto sembrare
ai nemici della Chiesa Cattolica un loro corifeo;
eia un rabbioso filosofo, il quale o non credesse nulla, o professasse un cristianesimo
diverso dal Romano. Tutto il suo poema a chi
di buona fede lo legga, e non per impegno di
sistema, attesta un pensatore, sì, ma sdegnoso
di scismi e d'eresie, e consonissimo a tutte le
cattoliche dottrine. Giovani che sì giustamente
ammirate quel sommo, studiatelo col vostro
nativo candore, e scorgerete che non volle mai
esservi maestro di furori e d'incredulità, ma
bensì di virtù religiose e civili.

### LA MORTE DI DANTE.

Lavamini, mundi estote!
(Is. 1.)

E perchè l' arpa mia - debol, ma vaga Di ritrarre in devoti, alti racconti, A conforto degli altri e di me stesso, Gioie e dolori di supremi spirti-Perchè in sue melodie qualche felice O mesta ora de'sommi itali vati, Qualche virtù del cor, qualche sublime Effondimento de'lor sacri ingegni Non ridirebbe? Oh quante volte ad essi M'è grato alzar gli ossequiosi sguardi Come figlio a parenti, investigando Lor nobile natura, e divisando Quasi funerea su ciascun di loro Scior tal pietosa cantica di laude, Che, senza nè adular que' generosi, Ne tacer pur di colpe ov'ebber colpe, Sia gentile tributo alle lor tombe! Non avrai tu, per tragich' ira primo, Possentissimo Alfieri, onde reliquia ' Si preziosa a me largi Quirina,

' L'orologio d'Alfieri mandatomi in dono da Firenze nel 1833 dalla signora Quirina Magiotti. Tu che maestro all'arte mia più cara Si fortemente in giovinezza amai, Tu che ad Italia ed a' nativi nostri Pedemontani lidi onor sei tanto, Non avrai tu dallemie labbra un carme? L'avrai. — Nè per Parini anco fia scevra Di parole d'amor! alma di Silvio; Nè per Monti e per chiari altri intelletti Di non remoti di. — Ma se più d'una Cantica aspettan molte ombre di vati, Più l'aspettan le antiche. — Oggi tu, Dante, All'anima mi parli. I tuoi divini Versi non seguo, nè dipingo i giorni Del tuo esular : di te la morte io canto.

Splendeva all' Alighier l' ultima aurora, E sulle coltri sue muto ed assorto Ne'pensieri santissimi ei giacea, Munito già del Dio che alle fedeli Alme è quaggiù ineffabile alimento.

Umile fraticel presso gli stava, Or con brevi parole or collo sguardo Le divine speranze rammentando; E presso al letto, e qua e là per l'ampia Sala, in piedi o sedenti, erano il vecchio Guido sir di Ravenna e i figli suoi, Ed assai cavalieri. Impallidite Presso alla porta si vedean le facce

De' giovincelli paggi e delle guardie. Dopo i riti adorabili, in silenzio Stette gran tempo l'Alighier, ma gli occhi Significavan prece e consolante Vista di cose celestiali e amore.

Poi si riscosse, mirò intorno, e grato Salutevole cenno ai circostanti Volse, e coll'imperar della possente Sua volontà rinvigori lo spirto,
La voce, i guardì, e levò il capo, e disse:
— Sia henedetta la pietà di Guido
Ch'ospital posa al mio morir provvide!
Sia henedetto, o amici tutti, il dolce
Vostro compianto, e henedetto ognuno
Di que' che al tosco esule vate il tristo
Pellegrinaggio consolar d'onore
E d'applausi magnanimi — e di pane!
Ma non però il mio henedir ti manchi,
Patria crudel che a me noverca fosti,
Ed io qual madre amava ed amo! Andate
Le mie voci a ridirle e il mio perdono,
E i miei consigli e il lagrimar di Dante
Sulle materne iniquità e sventure!

Qui pianse e tacque. Indi il febbril tumulto De generosi suoi dolori il senso Addoppiò della vita entro il suo petto , E la parola gli tornò sul labbro Non tremula, non fiacca. Ognun si stava Rispettoso ed attonito , ascoltando Di quel gran cor gli oracoli supremi.

Di quel gran cor gli oracoli supremi.

— Dite a Fiorenza, e in un con-essa a quante Son dell'aurate l'estita uta le spiagge, Che s' io censor severo e fremebondo Ne' miei carmi di foco ira esalai, Men da rabbia dettati eran que'carmi Che da desio perenne e tormentoso Di ritrare e caduti e vacillanti D'infra il sozzume lor di melma e sangue. E se nell'ira mia sfolgorò vampa D'orgoglio e d'odio, or ne'pensier di morte La condanno e l'estinguo, e prego pace A' miei nemici si viventi ancora, Si nella notte dell'avel sepolti.

### LA MORTE DI DANTE.

Tacque di novo, e sollalzato meglio L'infermo fianco, assisesi, ed eresse La fronte, e colla palma la percosse, E disse: — Io veggo l'avvenir!

450

Nell'ossa

Degli auditori un gel di reverenza Rapido corse e di spavento.

-Io veggo In quel lezzo di fango e di macelli Volversi le repubblche di questa Agitata penisola, e gli scettri De' Visconti e Scaligeri, e le inique Insegne vostre, o guelfi e ghibellini, E bianchi e neri, e quanti siete, o falsi Promettitori di virtu e di gloria! Giù que' brandi sacrileghi e que' nomi Di maledizione e di discordia! E giù quelle speranze, ahi, da me pure Nutrite un dì, nelle straniere spade! Gloria non sorge da esecrande leghe, E da trame e da perfidi pugnali Innalzati col vanto inverecondo Del patrio bon, nè da fraterne guerre. Cessate i mutui di vittorta ...... Per primeggiar sull'abborrita parte, Chè vane son fuggevoli vittorie Onde un nemico trae letizia e lucro. E la patria dissanguasi e s'infama. - Chi è quel grande che non par che curi Nè la bassezza della propria stirpe, Nè gli altrui ferri, nè i diritti altrui, Nè il mobil genio delle stolte plebi, E sale in Campidoglio, e de'Romani S'intitola tribuno, e or par del santo Seggio il forte campione, or l'irrisore?

Insano! Ei grida libertà e ritorno D'Itala imperiale onnipotenza A rialzar per l'orbe ogni giustizia, Ed ingiusto ei medesmo, irrita Iddio, E le folgori scoppiano, e quell'alto Simulacro d'eroe crolla, ed è polve! -Chi son color che un idolo si fanno Dell' Angioina Gallica burbanza Da Carlo in trono appo il Vesevo assisa, E la dicon sublime esca a future Italiche armonie di leggi e forza E civiltà! Strappatevi la benda : Straniero è il Gallo! sua virtude è oltr' Alpe, Qui pianta è che traligna, e non soave Olezzo, ma fetor manda e veleno! Qui tutela è bugiarda e si converte, In laido furto ed in più laido oltraggio! Oui farmachi alle piaghe offre, e vi sparge Aceto e sale, e ficcavi gli artigli, E de' ruggiti degl' infermi ride! Onoriamolo oltr' Alpe, o quando inerme Visita le latine illustri terre. Non quando s' arma ed amistà ne giura! Lui quasi imbelli pargoli maestro Non invochiam, non invochiamlo padre: Adulti siam se ci crediamo adulti! E ad esser tai, non fremiti, non risse, Non sommosse vi vogliono, ma senno, E fede ai patti, ed indulgenza e amore! Tacque come spossato e intenerito Un'altra volta l'Alighier. Poi lena Ripigliando sclamò : — Quanto sei bella Fiorenza mia! Quanto sei bella, o Italia, In tutte le tue valli, ancorchè sparse Dossa infelici e di crudeli istorie!

11 (-19)

E che monta che in genti altre sfavilli D'eccelsi troni maestà maggiore, Mentre per varie signorie te reggi? Chi può sfrondar della tua gloria il serto? Chi a te delle gentili arti l'impero Involar mai? Chi scancellar dal core D'ogn' uom che bevve al nascer suo quest' aure La gioia d'esser Italo? la gioia D'esser nepote dell'antica Roma E figlio della nuova? Abbian fortune Luminose altri popoli : in disdoro Mai non cadrà la venerata terra Che domò l'universo, e dove eretta Dall' Apostolo Pier fu la immortale Face che tutti a salvamento chiama! Ma bastan forse aviti pregi? Il grido Non vi colpì de' miei robusti carmi? E ch'altro, poetando io per lungh'anni, Vi dissi, Itali, mai, fuorchè d'apporre Nobiltà a nobiltà, virtù a virtude Innanzi al mondo, e a voi medesmi, e a Dio? Oh gioventù d'alte speranze, i gioghi Del vizio esècra e non i santi gioghi! Le gare tue sien di pietà le gare E degli esimii studi, onde ammirato Il viator che d'oltremonte viene, T' onori e dica : « Ben ne' figli brilla De' prischi forti la mental potenza! »

Ahi! delle giovin' alme i novi errori A che biasmate, o corrucciosi vecchi, Maledicendo al secolo perverso? Che opraste voi per migliorarlo, e prole Ad Italia lasciar che alteramente Fosse sdegnosa di licenza e scismi, E santamente amasse ara, scienza, Cavalleresca fede e patrio onore?
Provvedete a' crescenti! egregia scola
Sien le famiglie a' nati; egregia scola
Patrizi e dotti alla ignorante plebe;
Egregia scola per città e convalli
La sapiente carità de 'cherci!
Ah si! primiero, o Sacerdoti, esempio
Siate tra voi di pace e bei costumi!
Non sia drappel ch'altro drappello imprechi!
Umiltà vi congiunga imi con sommi
Sotto l'impre benedicente e sacro
Dell' Apostol supremo! Ogunu di voi
Decoro sia del tempio, e sparga incanto
D'innocenza e di grazia: allor null'uomo
Luce di verità cercherà altrove!
D' Alipière le profetiche rampogne

D'Alighier le profetiche rampogne
E il supplice sospir profondamente
Commovean gli ascoltanti. E più commossi
Fur quando l'egro venerando vate,
Dopo quella versata onda robusta
D'autorevoli detti, e quell'ardente
Sguardo che nuncio ancor parea di vita,
Più languid'occhi intorno volse, e sparve
Il foco onde suffuse eran le gote,
E i fianchi più nol ressero, e la sacra
Testa cerco dell'origlier l'appoggio,
E la palpante man tremula corse
Al crocefisso, e lo portò alle labbra.

Presso all'infermo palpitàr concordi Gl'impauriti cuori, e mal frenate Voci s'udir di pianto. Il vecchio Guido Mirò i piangenti ed accennò silenzio; Ma involontaria dal suo ciglio eruppe Sovra Dante una lagrima, e il poeta Sull'ospite magnanimo la grata

#### LA MORTE DI DANTE.

454

Pupilla alzando, gli serrò la destra.
Un de' figli di Guido al suol prostrossi
Presso al letto, sclamando: — Eterno Iddio,
Prendi l'inutil vita mia! conserva
Quella del re degl'itali intelletti!
Tutti gli accenti suoi son luce e scampo!
Tutta la vita sua fu impareggiato
Rimbrotto ai vili e sprone ai generosi!
Un uom divino egli è!

— Giovine insano!

Disse con voce moriboda il vate:
Deh, sii miglior di me! Mia forza imita,
Non l'ire mie superbe.

— O padre Dante, Ripigliò quegli, se i miei di non ponno Invece de' tuoi di farsi olocausto, Consiglia, impera; dimmi: ov'è la insegna Nel secol mio più santa? ov'è la insegna Cui darà palma Iddio sovra gl'iniqui? Ov'è la insegna destinata a cose Sulla terra sublimi? lo vo'seguirla!

E il vate a lui: — Non chieder tanto: il ferro E la mente consacra al natio prence, Al natio lido, e lascia a Dio l'arcana Delle sorti bilancia: ogni stendardo Che non sia traditor guida a virtude.

Disse, e pose la man sovra la testa
Del fervido garzon. Questi aspettava,
Tutti aspettavan che parola ancora
Benedicendo da quel labbro uscisse:
Irrigidita era la man, gelata
Nelle fauci la lingua, estinto l'occhio...
L'alma di Daute era salita al Cielo!

# INDICE.

## PRIMA PARTE.

| La mia Gioventù pag. | 3   |
|----------------------|-----|
| A Dio                | 7   |
| Dio Amore            | 10  |
| Maria                | 11  |
| L' Uomo              | 13  |
| La Redenzione        | 16  |
| La Croce             | 19  |
| Gli Angeli           | 23  |
| Le Chiese            | 30  |
| Le Processioni       | 56  |
| I Parenti            | 81  |
| I Santuarii          | 97  |
| Le Passioni          | 105 |
| I Secoli             | 110 |
| Alessandro Volta     | 123 |
| Ugo Foscolo          | 130 |
| Lodovico de Breme    | 138 |
| La Patria            | 143 |
| Saluzzo              | 148 |
| Il Poeta             | 155 |
| Sospiro              | 157 |
| La Mente             | 159 |
| Mestizia             | 161 |
| Teresa Confalonieri  | 163 |

#### DICE

| 450 INDICE.             |     |
|-------------------------|-----|
| L' Anima d'una Figlia   | 166 |
| L' Anima di Clementina  | 170 |
| Verità e Sofismo        | 172 |
| Il Colera in Piemonte   | 177 |
| Cessato il Colera       | 180 |
| Il Voto a Maria         | 183 |
| La Madre degli Afflitti | 186 |
| Dio e Maria             | 189 |
| Un Filosofo             | 191 |
| San Carlo               | 197 |
| Santa Fortunula         | 208 |
| Santa Filomena          | 211 |
| La Beneficenza          | 215 |
| Una Donna               | 218 |
| Le Sale di Ricovero     | 226 |
| La Guida                | 233 |
| L' Antico Messale       | 235 |
|                         |     |
| SECONDA PARTE.          |     |
| Rafaella                | 247 |
| Ebelino                 | 267 |
| Ildegarde               | 301 |
| I Saluzzesi             | 329 |
| Aroldo e Clara          | 401 |
| Roccello                | 419 |
| La Morte di Dante       | 445 |









